

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



NNR Goldoni



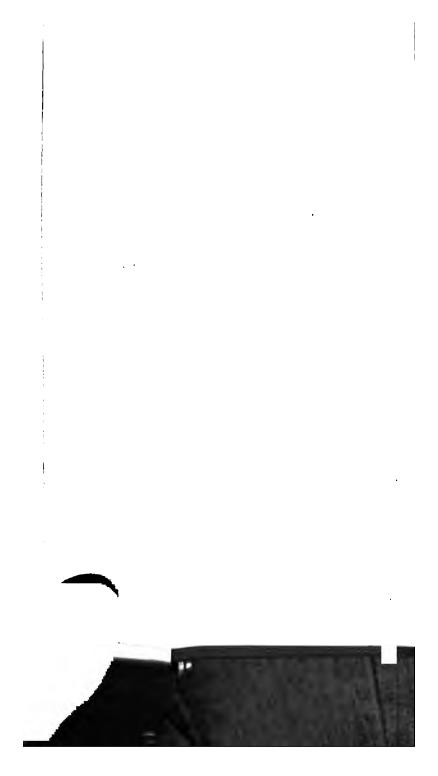





Mo

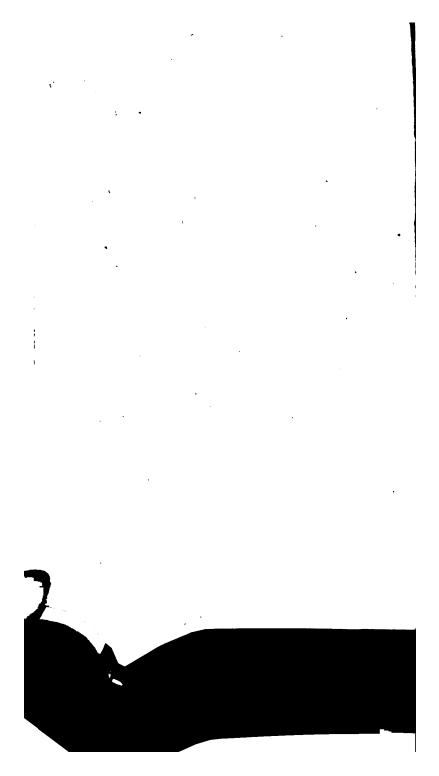

## COLLEZIONE

COMPLETA

# DELLE COMMEDIE

D I

CARLO GOLDONI

TOMO XXI.

PRATO
PERIF. GIACHETTI

MDCCCXXI.



L' A V A R O

## PERSONAGGI

Don AMBROGIQ, vecchio avaro.

DONNA EUGENIA vedova, nuora di BON AM-BROGIO.

Il CONTE FILIBERTO dell' Isola.

Il CAVALIERE COSTANZO degli Alberi.

Don FERNANDO, giovane mantovano.

CECCHINO, servitore.

Un PROCURATORE che non parla.

si rappresenta in Pavia in una casa di don Ambrogio.



## \*\*\*\*\*\*\*\*

## L'AVARO

## ATTO SOLO

SCENA PRIMA.

Galleria.

D. AMBRUGIO solo.

in, quanto vale al mondo un poco di buona regola ! ecco qui: in un auno, dopo la morte di mio figliuolo, ho avanzato due mila scudi. Sa il cielo. quanto mi è dispiaciuto il perdere l'unico figlio ch' io aveva al mondo, ma s'ei viveva un pajo d'anni ancora, l'entrate non bastavano, e si sarebbono intaccati i capitali. È grande l'amore di padre, ma il denaro è pur la bella cosa! Spendo ancora più del dovere per cagione della nuora ch'io tengo in casa. Vorrei liberarmene, ma quando penso che ho da restituire la dote, mi vengono le vertigini. Son fra l'incudine ed il martello. Se sta meco mi maugia l'ossa; e se se ue va mi porta via il cuore. Se trovar si potesse ... Ecco qui quest'altro taccolo che mi tocca soffrire in casa. Un altro regalo di mio figliuolo; ma ora dovrebbe andarsene.

#### SCENA II.

## D. FERNANDO, e detto.

Fern. Buon giorno, signor don Ambrogio.

Ambr. Per me non vi è più ne il buon giorno, ne la buona notte.

Fern. Compatisco l'amor di padre. Voi perdeste nel povero don Fabrizio il miglior cavaliere del mondo.

Ambr. Don Fabrizio era un cavaliere che avrebbe dato fondo alle miniere dell'Indie. Dacche si è maritato, ha speso in due anni quello ch'io non avrei speso in dieci. Son rovinato, signor mio caro, e per rimettermi un poco mi converrà vivere da qui in avanti con del risparmio, e misurare il pane col passetto.

Fern. Perdonatemi. Non mi so pesuadere che la vostra casa sia in questo stato.

Ambr. I fatti mici voi uon li sapete.

Fern. Mi disse pure il vostro figliuolo . . .

Ambr. Mio figliuolo era un pazzo, pieno di vanità, di grandezze. La moglie lo dominava, e gli amici gli mangiavano il cuore.

Fern. Siguore, se voi le dite per me, in un anno che ho l'onore di essere in casa vostra, a solo motivo di addottorarmi in questa Università, credo che mio padre abbia bastantemente supplito.

Ambr. lo non parlo per voi. Mio figliuolo vi voleva bene, e vi ho tenuto in casa per amor di lui; ma ora che avete presa la laurea dottorale, perchè state qui a perdere il vostro tempo?

Fern. Oggi aspetto lettere di mio padre; e spero che quanto prima potrò levarvi l'incomodo.



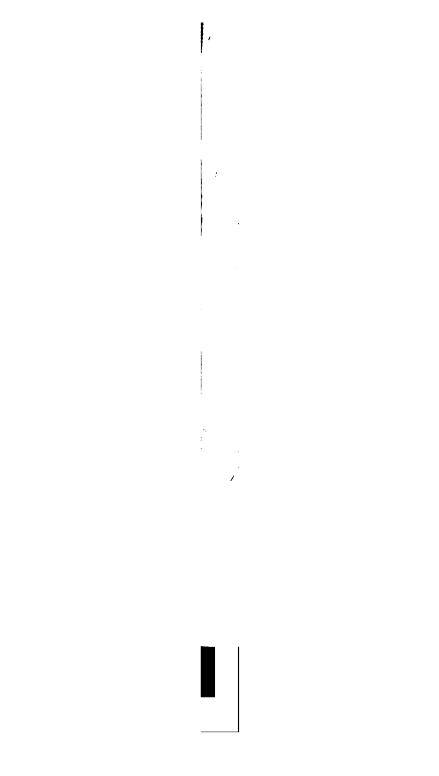

mi succedono, mi pajono meno pesanti di queste polize. Maledetti pizzi i maledettissime stoffe! oli moda, moda, che tu sia maledetta! Ci giuoco io, che se ora si rimarita, queste corbellerie, in conto di restituzione non me le valutano la metà.

Fern. Dite nemmeno il terzo.

Ambr. Obbligato al signor dottore. (mostra di voler partire, poi torna indietro) Mi scordava di dirvi una cosa.

Fern. Mi comandi.

Ambr. Così, per mia regola, avrei piacer di sapere; quando avete stabilito di audarvene.

Tern. Torno a ripetere, che oggi aspetto le lettere di coio padre.

1mbr. E se uon vengono?

Tern. Se non vengono... Mi sarà forza di trattenermi. Imbr. Fate a modo mio, figliuolo; fategli una sorpresa; andate a Mantova; e comparitegli all' improvviso. Oh con quanta allegrezza abbracceranuo il signor dottore!

Tern. Da qui a Mantova ci sono parecchie miglia.

1 Imbr. Non avete decari?

Tern. Sou un poco scarso, per dire il vero.

fmbr. V'insegnerò io come si fa. Si va al Ticino, si prende imbarco, e con pochi paoli vi conducono sino all'imboccatura del Mincio.

Fern. E di là sino a Mantova?

Ambr. A piedi .

Fern. Così non viaggiano i giovani pari miei.

Ambr. E i pari miei dicono ai pari vostri, che la casa di un pover'uomo par mio non è locanda per un dottore par vostro. (parte)



#### ATTO SOLO.

## SCENA III.

#### D. FERNANDO solo.

 ${f E}_{
m cco}$  a che conduce gli uomini l'avarizia. Don Ambrogio nobile e ricco, reputa se medesimo per il più vile, il più miserabile. E si può dire ch' egli sia tale, giacche la nobiltà si fa risplendere colle azioni, e le ricchezze non valgono, se non si fa di esse buon uso. Doveva audarmene di questa casa tosto che cessò di vivere l'amico mio don Fabrizio. ma appunto la di lui morte è la cagione per cui mi arresto. Ah sì, il rispetto ch'io ebbi per donna Eugenia vivente il di lei marito, si è cambiato in amore da che ella è vedova, e alimentandosi la mia speranza... Ma quale speranza posso aver io di rimanere contento, se ovunque mi volgo, trovo degli ostacoli all'amor mio? Ella non sa ch' io l'ami, e sapendolo può dispregiarmi. Ho due rivali possenti, che la circondano. Mio padre non vorrà per ora che io mi meriti: sarebbe per me la migliore risoluzione il partire. Sì, partiro, ma non voglio avermi un giorno, a rimproverare d'aver tradito me stesso per una soverchia vilta. Sappia ella ch'io l'amo, e quando l'amor mio non gradisca... Eccola a questa volta. Vorrei pur dirle... ma non ho coraggio di farlo. Prenderò tempo... mediterò le porole... Oh, cuor pusillanime! ho rossore di me medesimo. (parte)



Eug. Siete appunto venuto in tempo ch' io aveva bisogno di compagnia.

Cont. Mi chiamerei fortunato, s'io potessi contribuire a qualche vostra soddisfazione.

Eug. Le vostre espressioni sono effetti della vostra bontà.

Cont. Non mai al merito vostro adeguate.

Eug. Sempre gentile il conte dell'Isola.

Cont. Vorrei esserlo per aver l'onor di piacervi.

Eug. La vostra conversazione mi è sempre cara.

Con', Lo voglio credere, perchè lo dite. Ma per il vostro spirito la mia conversazione è assai poca.

Eug. Voi mi mortificate senza ragione.

Cont. Prendetela per una sciocchezza. lo non so divertirvi diversamente.

Eug. Fate torto a voi stesso. Buon per voi, che favellate con chi vi conosce.

Cont. No, donna Eugenia, io sono un uomo sincero, e non ho altro di buono oltre la conoscenza di me medesimo. A fronte del cavaliere, so che io ci perdo, ma non importav non confido soltanto nel votro spirito, ma nel vostro cuore; e mi lusingo che in mezzo ai disavvantaggi del mio costume conoscerete il fondo della mia schiettezza.

Eug. Non è scarso merito la sincerità.

Cont. Ma è poco fortunata per altro.

Eug. Potete voi dolervi di me?

Cont. Non sarei sì ardito di dirlo.

Eug. Ancorchè nol diciate, si conosce che sicte poco

Cont. Sarà un effetto di quella sincerità che lodaste.

Eug. Dunque la stessa sincerità non me ne des tacere'

Cont. Voi m' invitate a nozze, qualora mi provocate a parlare.

Eug. L'eccitamento vien dal mio cuore.

Cont. E al vostro cuore rispondo, che sarei felicissimo, se non mi tormentasse un rivale.

Eug. Questa è la prima volta che lo diceste.

Cont. L'ho detto a tempo, signora?

Eug. Potrebbe darsi.

Cont. Le cose possibili sono infinite. Fra queste si confondono le mie speranze, ed i miei timori. Quel che ora vi chiedo, è qualche cosa di certo.

Eug. Esaminatelo bene, e confessate che quello che mi

chiedete, non è si poco.

Cont. Se mal non mi appougo, parmi di aver domandato pochissimo. Sarei temerario, se vi chicdessi l'intero possedimento della grazia vostra: chicdovi solo, se siete a tempo ancor di disporne.

Eug. Ma se questo è un segreto, che con gelosia custodisco, non sarà eccedente la vostra interrogazione?

Cont. Voi avete il dono di farvi intendere senza parlare. Capisco esser il vostro cuore occupato.

Eug. E se ciò fosse, capireste con eguale facilità, qual sia l'oggetto che l'occupi?

Cont. No, signora, codesto è il segreto.

Eug. Dunque non potete voi giudicare di essere escluso.

Cont. Ma nè tampoco assicurarmi di esser il favorito.

Eug. Gli animi discreti si contentano, se hanno una ragione di sperare.

Cont. Si, quando una ragione più forte non li faccia temere.

Eug. Qual' è il gran fondamento di questo vostro timore?

Cont. Il mio demerito.

Eug. No, conte, pensate male.

Cont. Aggiungete: lo spirito audace del mio rivale.



Eug. Una novella ragione che più mi offende.

Cont. Vi supplico di compatirmi.

Eug. Vi compatisco.

Cont. È il cuore acceso che mi tramanda alle labbra...

Eug. Conte, basta così.

Cont. (Che dura pena è il moderare i trasporti!)

Eug. (Non vo' precipitare le risoluzioni.)

#### SCENA VI.

## CRCCHINO, e detti, pol il CAPAZIERE.

Ceec. (Questa è un'imbasciata, che non piacerà al signor conte.) Signora, è qui il signor cavaliere per riverirla.

Eug. Venga pure. Una sedia. (Cecchino va a prendere la sedia)

Cont. Signora, vi levo l'incomodo. (s' alza)

Eug. No, conte, non fate che la vostra apprensione si manifesti.

Cont. Il mio rispetto . . .

Eug, Sedete.

Cont. (Sono in cimento.) ( sedendo con agitazione)

Cecc. (L'ho detto io. Due galli in un pollajo non istan bene.) (parte)

Eug. (Spiacemi vederli uniti, ma sarebbe peggio s'ei partisse.) ( da se )

Cav. M'inchino a questa dama. (le bacia la mano)

Cont. (vedendole baciar la mano freme alquanto.)

Eug. Serva, cavalierino. Sedete.

Cav. Conte, vi riverisco.

Cont. Servitore. (al cavaliere) Con licenza del cacaliere. (ad Eugenia, accostandosi all'orecchio) (Signora, io non ho ardito di baciarvi la mano.) (piano)

Eug. (Chi vi ha impedito di farlo?) (piano al conte)

Cont. (Pazienza! merito peggio.)

Eug. Compatite. (al cavaliere)

Cav. Servitevi, se avete degl' interessi. (allegro)

Eug. Nieute, niente, era un non so che; si era scordato di dirmi una cosa. (al cavaliere)

Cav. Appunto, anch' io ho una cosa da comunicarvi.
Con licenza, conte. (Lo vogliamo far disperare.)
piano a donna Eugenia)

Cont. (Se resisto, è un prodigio.)

Eug. Orsù, che si parli che tutti sentano. Che fata voi cavaliere?

Sav. Sto benissimo, quand'abbia l'onore della grazia vostra.

Eug. La grazia mia è troppo scarsa.

Cav. Anzi è sufficientissima, quando anche fosse divisa in due.

Eug. Siete voi di quelli che si contentano della metà? Cav. Sì certo, quando non si possa aver di più.

Cont. Donna Eugenia non sa dividere il cuore.

Cav. Ne voi, ne io lo sappiamo. (con serietà)

Eug. Mi tenete voi nel numero delle lusinghiere? (al cavaliere)

Cav. Guardimi il cielo. So che siete la più saggia dama del mondo. Ma io tengo per fermo, che nou sia
limitata la grazia delle belle donne, e che salvo l'onesto vivere possono a più d'uno distribuire i fa vori
a chi più, a chi meno con una distribuzione economica, la quale poscia produca diversi effetti, secondo la disposizione dell'animo di chi riceve la sua
porzione, ond'è, che ad uno la metà non basta, e si
contenta un altro di meno. (allegro)



Cont. Questo non è pensare da nomo.

Cav. Non be parlate con voi. (con serielà al conte)

Eug Sarebbe vano adunque, che una donua desse a voi solo tutto il possesso del di lei cuore. (al cavaliere)

Cav. Non sarei si pazzo di ricusarlo, e ne terrei quel conto che merita un simil dono; ma la difficoltà di aver tutto mi sa contentar del poco. (allegro)

Eug. Questa difficoltà non mi pare ragionevole.

Cav. La fondo sull'esperienza. Mi sono lusingato assai volte di possedere il trono della bellezza. Ma le monarchie in amore non durano, e mi contento di essere repubblicista. (allegro)

Cont. Il cuore di donna Eugenia non si misura cogli

Cav. La conosco al pari di voi. (con serietà al conte) Cont. Se meglio la conosceste, uon parlereste così.

Cav. Si, la conosco. (con serietà, poi si cambia voltandosi a Eugenia) Non vorrei, douna Eugenia, che interpetrando voi pure i miei sentimenti in sinistro modo, come si compiace di fare il conte, mi privaste di quella porzione della grazia vostra che mi lusingo di possedere. Però permettetemi ch'io mi spieghi. Speriamo prima di tutto della grazia di cui le donne sogliono essere liberali a molti, quell' amore che si conviene ad un solo. Il marito non deve essere in concorreuza cogli altri, il futuro sposo di una fanciulla ha da pretendere di esser solo; quel della vedova parimente; ma quella grazia distributiva, di cui savello, sta in una parte del cuore non occupata da tali oggetti. Mi sovviene ora un esempio. Il padre ama teneramente il figliuolo, e ama nel tempo medesimo gli amici suoi: l'uno e l'altro di questi amori hanno la loro sede nel cuore, ma

situata in diverse parti, o se vogliamo che in una parte sola tutto l'amore risieda, diciamo adunque, che se non istà sul luogo, starà la differenza nel modo. Sia pur la donna saggia, onorata, al marito fedele, all'amante sincera. D'intorno a quest'amor costante s'aggirano alcuni piccoli affetti di gratitudine, di stima, di compiacenza onesta, che grazie, che favori si chiamano, che possono in più parti distribuirsi, che di una picciola parte possono contentare un nomo discreto; che per metà concessi, possono rendere un cavaliere superbo, e che pretesi tutti da un solo, si rende ardito, mostrando egli, o di non conoscerne il prezzo, o di volerli confondere con quegli ardori, che sono ad un oggetto più nobile destinati. Signora, eccovi il modo mio di pensare. Conte, se vi dà l'animo, rispondete.

Eug. Via, conte, era è tempo di farvi onore.

Cent. Signora, io sono nemico delle dicerie. Ammiro lo spirito del cavaliere, ma non sono persuaso della distinzione sua metafisica. Fra le cose inutili o false, una ne ha egli detta delle buone, ed a quest' ultima gli rispondo. Donna Eugenia è una damà vedova, e prima di disporre di quella grazia, di cui vuol supporre le donue liberali a più d'uno, è in grado di concepir quell'amore, che si conviene ad un solo.

Cav. Ella può farlo liberamente, e il fortunato posseditore della sua mano sarà sicuro della più virtuosa dama del mondo. (seriamente al conte) Signora, parmi vedere il conte a parte degli arcani del vostro cuore. lo non farò che lodare le vostre risoluzioni, ma non credo di meritarmi di essere esclusa da una sistile confidenza. (allegro)

che voi

che voi



Cav. È vano dunque, che voi facciate l'astrologo, per ributtare i miei sentimenti. (al conte)

Cont. Pensate voi che una vedova giovane, e ricca e nobile, che uon può esser contenta del trattamento che in questa casa riceve, passar non voglia alle seconde nozze?

Cav. Ella è padrona di se medesima. (come sopra) Signora, io non ardisco d'indovinare, ma confesso che bramerei di saperlo.

Eug. A due cavalieri ch'io stimo, non vo' celare la verità. La mia situazione mi sollecita a rimaritarmi.

Cont. Vedete ora, se l'astrologia è mal foudata. (al cavaliere)

Cav. Via dunque, voi che alzate l'oroposco de'cuori umani, vi dà l'animo d'indovinare, chi sarà il fortunato?

Cont. A ciò non voglio avanzarmi. Son però certo che ella non vorrà concedere il cuore a chi si contenta della metà.

Cav. (alzandosi da sedere) Alto, alto, signore; siamo in un'altra tesi, e mi dichiaro diversamente. So che io non merito si gran fortuna, ma quando ella volesse meco profondere le sue grazie sino al punto di dichiararmi suo sposo, più della gioventù e della ricchezza, e della nobiltà, che di lei vantaste, farei capitale della virtù; sarei geloso della sua fede, senza esserlo degli sguardi suoi, e separando le convenienze di una moglie saggia da quelle di una dama di spirito, sarei un marito felice, senza essere un cavaliere indiscreto.

Eug. (Con uno sposo di tal carattere non potrei essere che contenta.)

Cont. Cavaliere, altro è l'immaginare in distanza, altro è il ritrovarsi nel caso, Capisco, che voi Tom. XXI. cercate la via più fasile per accreditarvi nel cuore di chi vi ascolta: ma la facilità che le proponete, non può far breccia nell'animo di donna Eugenia, amante assai più di un amor virtuoso, che della moderna galenteria. Se l'espressioni vostre sono sincere, voi non l'amate, e se l'amate, ella non può fidarsi della libertà che le promettete.

Eug. (Il dubbio non è fuor di ragione.)

Cav. lo non son qui venuto per sollecitare il cuore di donna Eugenia. S'ella è per voi prevenuta, non ha che a dirmelo: so il mio dovere.

Eug. No, cavaliere, torno a ripetere, sono in libertà di disporre di me medesima.

Cav. Disponete adunque.

Cont. Ella è a tempo di farlo.

Cav. Il tempo passa. I giorni della gioventù si piangono inutilmente perduti.

Cont. La viriù è sempre bella.

Cav, Ma nella gioventù è più brillante.

Cont. Una moglie non ha bisogno di tauto brio.

Cav. Ne ha di bisogno una dama.

Conr. Una dama dev'esser saggia.

Cav. Ma non per questo intrattabile.

Cont. Dee dipendere dalla volontà del marito.

Cav. La liberi il cielo dalla indiscretezza che voi van-

Cont. Non la sacrifichi amore a chi uon couesce il pregio della virtù.

Cav. Se vi avanzate meco a tal segno . . .

Eug. Cavalieri, se veniste per favorirmi, non vi ri scaldate per mia cagione. Venero ciascheduno di voi, trovo in entrambi della ragione e del merito, ma non ho ancora di me disposto, nè ardisco dire, che ad uno di voi mi crediate inclinata. Sono di me



padrona, egli è vero, ma esige la convenienza, che nell'escire di questa casa, consigli prima d'ogni altro il padre del mio defento marito. Se le di lui stravaganze non mi proporramno un partito indegno di me, preferirò ad ogni altra passione il dovere che ad un suocero mi assoggetta; e se l'uno o l'altro di voi mi verrà proposto, sarò egualmente contenta. Cont. Ah, donna Eugenia, ciò non basta per consolarmi. Cav. Ed io ne son contentissimo, e in questo punto da voi mi parto per avanzar le mie suppliche a don Ambrogio; e ve lo dico in faccia del conte, perch'ei lo sappia, e sia sicuro da tutto questo, che saprò correre la mia lancia senza che mi spaventi il merito di un tal rivale. Signora, all'onore di riverirvi. (le bacia la mano)

#### SCENA VII.

### D. EUGENIA, e il Conta.

Cont. (S'ella diviene mia sposa, tu non le becierui più la mano.)

Eug. Conte, sarete voi meno sollecito del cavaliere? Cont. Vada pur egli altrove a rintracciare don Ambrogio, io l'attendero qui se mel concedeta.

Eug. Siete padrone di restare. Ma dovete permettere che per un mio piccolo affare passi nella mia damera.

Cont. Lo vedo; voi state meco mal volentieri.

Eug. No, v'ingannate. Ritornerò fra poco. Addio, conte. (in atto di partire)

Cont. Son vostro servo.

Eug. (Non curasi di baciarmi la mano!) (da se, fermandosi)

Cunt. Avete qualche cosa da dirmi?

Eug. Avete voi qualche cosa da domandarmi?

Cont. Non altro, se non che abbiate compassione di me.

Eug. Povero conte! tenete. (gli offre la mano)

Cont. No, donna Eugenia, non è questo quel ch' io desidero. La mano che ora mi offrite, è ancora bagnata dalle labbra del cavaliere. Son delicato iu questo.

Eug. Non mi dispiace la vostra delicatezza. Alcuno la chiamerebbe un difetto, ma i difetti che provengono dall'amore, sono compatibili in un cuor sincero.

(parte)

## SCENA VIII.

## Il CONTE, poi D. AMBROGIO:

Cont. Queste piccole grazie, che son dall'uso concesse ai rispettosi serventi, non servono a chi si lusiuga di divenire lo sposo. Impari ella per tempo il modo mio di pensare, e uniformandosi al mio sistema... Ecco qui don Ambrogio, il cavaliere non dovrebbe averlo veduto, e se la sorte mi far essere il primo, posso maggiormente sperare.

Ambr. Oh, signor conte, aspettate me forse?

Cont. Per l'appunto, signore.

Ambr. Che cosa avete da comandarmi?

Cont. L'affare che a voi mi guida, è di tale importan-

za, che mi sollecita estremamente.

Ambr. Se mai, a sorte, (nol dico per offendervi) se mai voleste domandarmi danaro in prestito, vi prevengo che non ne lio.

Cont. Grazie al ciclo, non sono in grado d'incomodare gli amici per così bassa cagione.

Ambr. Vi torno a dir, compatitemi. Al giorno d'oggi



le spese che si fanno, riducono i più facoltosi in istato d'aver bisogno, e non è più vergogna il domandare. Io non ne ho, ma se si trattasse di far piacere ad un galantuomo, ho qualche amico, da cui con una onesta ricognizione potrei compromettermi di qualche centinajo di scudi.

Cont. Ma io non ne ho di bisogno.

Ambr. Mi consolo, che non ne abbiate bisogno; se mai o per voi, o per altri venisse il caso, sapete dove avete a ricorrere. lo non ho un soldo, ma si ritroverà all'occorrenza.

Cont. Signore voi avete una nuora.

Ambr. Così non l'avessi.

Cont. Perchè dite questo?

Ambr. Vi par poca spesa per un pover uomo una donna in caso?

Cont. Quanto più vi riesce di aggravio, tanto meglio penserete a rimaritarla.

Ambr. Venisse oggi l'occasione di farlo.

Cont. L'occasione non può essere più sollecita. Io la bramo in isposa, e vi supplico dell'assenso vostro.

Ambr. S'ella si contenta, siate pur certo che io ne sarò contentissimo.

Cont. Spero di lei non compromettermi in vano.

Ambr. Dunque l'affare è fatto. Parlerò a donna Eugenia, e se questa sera volete darle la mano, io non ho niente in contrario.

Cont. Quando ella il consenta, noi stenderemo il contratto

Ambr. Che bisogno c'è di contratto? Perchè volete spendere del danaro superfluamente? Quello che volete dare al notajo, non è meglio che ce lo mangiamo qui fra di noi?



Cont. Ma della scritta non se ne può fare a meno. Se non altro per ragion della dote.

Ambr. Delle dote! Oltre la sposa pretendete ancora la dote!

Cont. Donna Eugenia, nel maritarsi con vestro figlie, non ha portato in casa la dote?

Ambr. Quel poco che ha portato si è consumato, ed io non ho niente più nè del suo, nè del mio.

Cont. Sedici mila scudi si son consumati in due anni?

Ambr. Si è consumato altro che sedici mila scudi. Principiate a vedere le liste delle spese che si son fatte.

(tira fuori le carte)

Cont. Non voglio esaminare quello che abbiate speso per lei, ma so bene che ad una vedova senza figliuoli si convieue la restituzione della dote.

Ambr. Voi siete venuto per assassinarmi.

Cont. Son venuto per l'amore di donna Eugenia.

Ambr. Se amaste la donna, non ricerchereste la robs. Cont. Non la cerco per me, ma per lei; nè posso colla speranza di essere suo marito tradir le ragioni

che a lei competono.

Ambr. Senza che venghiate a fare il procuratore per donna Eugenia, so anch'io da me medesimo quello che può pretendere, e quello che a me si aspetta. La dote c'è, e non c'è, la voglio dare, e non la voglio dare; ma se ci sarà, e se dovrò darla, la darò in modo che sia sicura, e che non abbia un giorno la povera donna'a restar miserabile.

Cont. La casa mia non ha fondi bastanti per assicu-

Ambr. Vi parlo chiaro come l'intendo. Se cercaste di maritarvi per l'amore della persona, non cerchereste con tanta ansietà la sua dote.

Cont. lo ue ho parlato per accidente .



Ambr. Ed io vi rispondo sostenzialmente: Donna Eugenia è stata moglie di mio figliuolo: le sono in luogo di padre, e quando abbia volontà di rimaritarsi ci penso io.

Cont. E s'ella presentemente avesse un tal desideriof Ambr. Me lo faccia sapere.

Cont. Fate conto ch'io ve lo dica per essa.

Ambr. Fate voi il conto di essere donna Eugenia, e sentite la mia risposta: il conte dell'Isola non è per voi.

Cont. E perche, signore!

Ambr. Perchè è un avaro.

Cont. Lasciamo gli scherzi ch'io ne sono nemico. Don Ambrogio, spiegatevi seriamente.

Ambr. Si, parliamo sul sodo. Conte, mia nuora non fa per voi.

Cont. La cagione vorrei sapere.

Ambr. Ho qualche impegno, compatitemi, non siete il primo che me la domandi.

Cont. Mi ha prevenuto forse il cavaliere degli Alberi?
Ambr. Potrebbe darsi. (Non l'ho nemmeno veduto.)

Cont. Quando vi ha egli parlato?

Ambr. Quando io I' ho sentito.

Cont. Non è codesto il modo di rispondere ad un cavaliere.

Ambr. Servitore umilissimo.

Cont. Voi trattate villanamente.

Ambr. Padrone mio riverito.

Cont. Conosco le mire indegne del vostro animo. Voi negate di dar la nuora a chi vi chiede la dote, ma ciò non vi verrà fatto. Donna Engonia sarà illuminata, e dovrete a forza restituire ciò che tentate di barbaramente usurpare. ( parte)

#### SCENA IX.

## D. AMBROGIO, poi il CAPALIERE.

Ambr. La riverisco divotamente. Restituire? Me ne rido. Ho il mio procuratore che è fatto apposta per tirar innanzi. Egli s'impegna di mantenere la lite in piedi, se occorre, dieci anni almeno, e in dieci anni posso morire io e può morire la nuora. Per altro non ho piacere che si sparga per il paese che io procuro che non si mariti per non restituire la dote. Da qui avanti mi regolerò un po' meglio, troverò degli altri pretesti, e cercherò di sottrarmi cou pulizia, con destrezza.

Cav. Servitore del mio carissimo don Ambrogio. (ilnre sempre)

Ambr. Padrone mio, signor cavaliere garbato.

Cav. Venite sempre più giovane. Mi consolo quando vi vedo.

Ambr. Oh, quanto anch' io mi rallegro in vedervi!) gioventù benedettal

Cav. Perchè non venite a favorirmi, a bavere la cioccolata da me?

Ambr. Vi voglio venire.

Cav. E a pranzo ancora.

Ambr. E a pranzo uncora.

Cav. (Lo conosco, conviene allettarlo.)

Ambr. (So quel che vuole. Non mi corbella.)

Cav. Oh, quanto mi è rincresciuta la morte di vostro figlio!

Ambr. Obbligato. Non parliamo di melanconie.

Cav. Parliamo di cose allegre. Quando vi timaritate? Amb. No neono fuori del caso.



Cav. Animo, da bravo; ho un'occasione per voi la più bella del mondo. Ahl ci sono de' quattrini non pochi.

Ambr. Oh, io poi se mi maritassi, la vorrei senza dote.

Cav. Bravissimo; sono anch'io della stessa opinione. Se mi marito, non voglio niente. Le mogli che portano del denaro, pretendono comandare. No, no soddisfare il genio e non altro; donna che piaccia, e non si cerchi di più.

Ambr. (Se dicesse da vero! ma non me ne fido.) (da se)

Cav. Quel che volete fare fatelo presto. Liberatevi dall'impiccio di vostra nuora, e conducetevi a casa un pezzo di giovinotta, che vi rimetta il figliuolo che avete perduto, e che vi faccia essere contento nella vecchiaja.

Ambr. Oh, se lo voglio fare! Lasciate che mi liberi della nuora.

Cav. Perchè non fate che si mariti?

Ambr. Se capitasse un'occasione a proposito.

Cav. Per esempio, chi credereste voi che le convenisse. Ambs. Io so, com'è fatta quella povera donne; ha il più bel cuore di questo mondo. Ella avrebbe bisogno di uno, che se ne innamorasse, e che veramente le volesse bene di cuore. Al giorno d'oggi non si trovano i pertiti che di due sorte; o discoli o interessati, e tutti principiano dalla dote; è una miseria per una giovine che ha qualche merito, sentirsi chiedere per la dote.

Cav. Questo è quello ch'io vi diceva poc'anzi. Se mi marito, non voglio dote.

Ambr. Voi siete un cavaliere, veramente cavaliere, che

se la vera cavalleria. Ditemi un poco; lo conoscete voi il merito di mia nuora?

Cav. Se lo conosco? lo sa il mio cuore se lo conosco. Ambr. E che sì, che siete venuto per domandarmela? Cav. Gran don'Ambrogio! gran don Ambrogio! volpe vecchia! come diamine l'avete voi penetrato? Ambr. Mi pareva che le carezze che mi avete fatte,

tendessero a qualche fine.

Cav. Oh, qui poi v'ingannate. Vi ho sempre voluto bene, e ve ne vorrò, e voglio vedervi con una sposa al fianco, bella, giovine e senza dote.

Ambr. Su questo particolare si parlerà. Se avrò da maritarmi, la prenderò senza dote. Farò che il vostro esempio mi sia di regola in questo.

Cay. Lo sapete; io non sono interessato.

Ambr. (Batte sodo finora.) Volete che io ne parli a donna Eugenia?

Cav. Lo potrete fare con comodo, bastami per ora che voi mi diciate, se dal canto vostro sarete di ciò contento.

Ambr. Contentissimo. Sarei un pazzo, sarei nemico de donna Eugenia, se m'opponessi alla sua fortuna. Un cavalier che l'ama, e che per segno d'amore non domanda un soldo di dote! Cospetto di bacco! a questa si nobile condizione vi darei una mia figliuola.

Cav. Viva il signor don Ambrogio!

Ambr. Viva il signor cavalier degli alberi!

Car. Siete lo specchio de'galantuomini.

Ambr. Siete la vera immagine del cavaliere.

Cav. Caro, carissimo! (gli dà un bacio)

Ambr. Clie tu sia benedetto!

Cuv. Donna Eugenia quanto ha dato di dote a vostro figliuolo?

Ambr. (rimane un poco confuso) Non mi parlate



di melanconia. Il poveretto è morto, e non ho Cere che se ne discorra Non parliamo di lui, parliamo di douna | Eugen Cav. Donna Eugenia quanto vi ha dato di dote? Ambr. Alla vosti a A voi che importa saperlo i non la volete sen. Cav. Si, ci s'intende. Domando cosi, Per curiosità.

La dote ?

Cav. Si, ci s'intende. Domando cosi, Per curiosità. Cav. Si, ci s'intende.

Ambr. la un cavaliere di sarbo cosi, per curiosità Se donna Eagenia lo sa che mi facciate tale domanda o credera lo sa che ma lo nosa che ma lo nos facciate: tale domaina, credera cue il vostro amore di dico un no. come ho dosto inmagiare soltanto, vi dico un no, come ho detto al conte Cav. Vi ha Parlato il conte? Cav. VI ha Parlato it conter mi disse non so che della varone. Appena rentite pena mi disse non so che della vedova, subit Cav. Io poi la metto nell' ultimo luogo. Cav. 10 Poi la luctio lieu utilio tuoso.

Ambr. Nell' ultimo luogor Tardi, o presto, Cav. Questi sono discorsi inutili. Mi sa, ve la domando per quelle autori essa vi concede la Parentela, e r Ho detto di si, mi par MOT. LEV VOILE C SE DON F. questa, contate pur sopr seutimento. Cay. Voi ai consolate. caro il mio don An di vere amore...

Ambr. Volete che facciamo fra voi e me, (prima di parlare con donna Eugenia) volete che facciamo quattro righe di scritturetta?

Cav. Per la dote forse?

Amb. Si, sul proposito della dote. Ponghiamo in carta l'eroismo del vostro amore.

Cav. Subito. In qual maniera?

Ambr. Una piccola protesta, che voi intendete di volere la sposa, senza pretension della dote.

Cav. Se ne offenderà donna Eugenia.

Ambr. Lasciate accomodare a me la faccenda.

Cav. Ella può pretenderla senza di me.

Ambl. Andiamo dal mio procuratore; troverà egli un buon mezzo termine per ridur la cosa legale.

Cav. Si parlerà poi di questo. Andiamo subito da donna Eugenia.

Ambr. No, un pesso alla volta.

Cav. Un passo alla volta. Prima quel della sposa.

Ambr. Prima quello della rinunzia.

Cav. Bravo, don Ambrogio, voi siete il più spiritoso talento di tutto il mondo.

Ambr. Cavaliere garbato, andiamo; ci spicciamo in meno di un ora.

Cav. Oh, mi sovviene ora di un piccolo impegno. Sono aspettato in piazza. Sarò da voi quanto prima.

Ambr. Verrò con voi se volete.

Cav. Non vi vo'dar quest'incomodo. Ci rivedremo.

Ambr. Sono sempre ai vostri comandi.

Cav. Addio, il mio amatissimo don Ambrogio. (lo abbraccia)

Ambr. Si, con tutto il cuore. (lo abbraccia)

Cav. (La sa lunga il vecchio, ma non ha da fare con ciechi.)

Ambr. (Eh! ci vedo del torbido, ma sto all'erta.)



Cav. (Avviserò donna Eugenia.)

Ambr. (Che cosa fa che non parte?) Signore, avete qualche cos' altro da dirmi?

Cav. Si una cosa sola e vi lascio subito. Sentite in confidenza che nessuno ci ascolti. Siete un volpone di prima riga. (nell'orccchio) Servitore divoto. (con un poco di caricatura)

Ambr. Padrone mio riverito. (facendo lo stesso)
Cav. La riverisco divotamente. (come sopra, e parte)

#### SCENA X.

#### D. Ambrogio, poi D. Fernando.

Ambr. V ada pure ch'io l'ho nel core. A me volpe? Per quel ch'io vedo, fra lui e me siamo da galeotto a marinaro. Che ti venga la rabbia! come ha preso la volta lunga per attrapparmi? Pareva a principio ch'ei fosse l'uomo più generoso del moudo, e si è scoperto alla fine un avaro peggio degli altri. lo non son tale; l'avaro non è quegli che cerca di mantenersi quel che possiede, ma colui che vor rebbe avere quel che non ha.

Fern. Signor don Ambrogio . . .

Ambr. E venuta la posta?

Fern. Si signore. Ho avuto lettera da mio padre...

Ambr. E quattrini?

Fern. E quattrini ancora.

Ambr. Dunque principio sin da ora ad augurarvi il buon viaggio.

Fern. Ed io a ringraziarvi . . .

Ambr. Non vi è bisogno di cerimouie. Tenete un bacio, e andate che il cielo vi benedica.

Fern. Ah! mi couverrà poi partire.

Ambr. Che avete che sospirate?

Fern. Sono addolorato all'estremo. Mi si stacca il cuore dal petto; non posso trattenere le lacrime.

Ambr. Ehi, ragazzo, siete voi innamorato?

Fern. Compatitemi per carità.

Ambr. Tanto peggio. Via di qua subito.

Fern. Voi mi vedrete cadere sulle soglie della vostra casa.

Ambr. Corpo di bacco baccone! Sareste voi innamorato di mia nuora?

Fern. (si volta da un'altra parte sospirando)

Ambr. Via di qua subito.

Fern. Finalmente non credo di sarvi veruna ingiuria.

Sono auch io cavaliere nel mio paese. Son siglio solo, e vuol mio padre che io mi mariti.

Ambr. Aspirereste a sposarla dunque?

Fern. Sarei felice; ma non lo merito.

Ambr. Ditemi un poco. Parliamo sul sodo. Siete voi inuamorato di lei o della sua dote?

Fern. Che dote? che mi parlate di dote? riuunzierei per averla a tutti beni di questo mondo.

Ambr. Lo sa ella che le volete bene?

Fern. Non ho avuto coraggio di dirglielo.

Ambr. Caro il mio don Fernando, vi amo come fosste un mio figlio. Mi spiace nell'anima vadervi andare sconsolato. Venite qui, discorriamola.

Fern. Voi mi rallegrate a tal segno...

Ambr. Spicciamoci in poche parole. La volete voi per isposa?

Rern. Volcase il ciclo! Sarei il più contento giovine di questo mondo.

Ambr. Ma che dirà vostro padre!

Fern. Egli mi ana teneramente. Son certo che non ricuserà di accordarmi una sì giusta soddisfazione.

Ambr. Quanti anni avete?



Fern. Vent' anni in circa.

Ambr. Non siete pupillo, la legge vi mette in grado di contrattare. Avreste difficoltà di fare a me una riounzia della sua dote?

Fern. Souo prontissimo.

Ambr. Ed obbligarvi verso di lei, s'ella un giorno la pretendesse!

Fern. Si, volentieri; con qualunque titolo: di donazione propter nuptias, di sopra dote, di contraddote, come vi aggrada.

Ambr. Subito, immantinente. Vado a ritrovar il procuratore, che è notajo ancora. Voi intanto presentatevi a donna Eugenia; ditele qualche cosa.

Fern. Non avrò coraggio, signore.

Ambr. Un giovane di vent' anni non sapra dir due parole ad una donna ! Fatevi animo, se volete che si conclada. Principiate voi a disporla colle buone grazie. Verrò io in ajuto.

Fern. So ch'ella è pretesa da qualcun altro.

Ambr. Non temete nessuno. I due che la pretendono, sono due spilorci. Voi siete il più generoso, e il più meritevole. Ha da esser vostra, se casca il mondo. Via, non perdete tempo.

Fern. Vado subito. Sento l'usato timore; ma voi mi fate coraggio. (parte)

#### SCENA XI.

#### D. AMBROGIO, poi D. EUGERIA.

Ambr. Finalmente l'ho poi trovato il galantuomo.
Oh non me lo lascio scappare. Quando è fatta, è
fatta. Suo padre ci dovrà stare per forza... Oh,



ecco donna Eugenia. Egli la cerca per di là, ed ella vien per di qua.

Eug. Signor suocero, vi riverisco.

Ambr. Servo, signora sposa.

Eng. lo sposa.

Ambr. Si, consolatevi; spero che ne sarete contenta.

Eng. E chi pensate voi che debba essere il mio sposo?

Ambr. Una persona che conoscete, che trattate, e che
mi lusingo non vi dispiaccia.

Eug. (O il conte, o il cavaliere, m'immagino.)

Ma ditemi più chiaramente.

Ambr. Or ora lo mando qui a parlarvi da se medesimo. Voglio lasciarvi in un poco di curiosità. Vo' farvi astrologare un pochino. È un galantuomo, ve l'assicuro. Preudetelo ad occhi chiusi.

Eug. Via, ditemi almeno ...

Ambr. Signora no; or ora lo vedrete. (parte)

#### SCENA XII.

#### D. EUGENIA, poi il CONTE ..

Eug. Uno dei due senz'altro. Per verità mi appiglierei più volentieri al partito del cavaliere. Ma sono inparola di dipendere dalla scelta di don Ambrogio. Ecco il conte; senz'altro è questi che mandami don Ambrogio; questi è lo sposo che mi destina.

Cont. Perdonate, se sono ad incomodarvi.

Eug. Conte, ho motivo di consolarmi con me medesima.

Cont. Di che signora?

Eug. Don Ambrogio mi ha detto . . .

Cont. Don Ambrogio è un villano, e del trattamento

indegno che fece alla mia persona, e che medita di voler fare alla vostra, farò, che a suo malgrado ne Zenda conto.

Eug. Non accorda egli le nostre nozze?

Cont. Al contrario: l'avidità di possedere la vostra dote, sa ch'ei procuri di attraversarvi ogni partito, e giunse a perdere a me il rispetto.

Eug. Resto maravigliata; mi ha pure egli detto...

(Veggo il cavaliere che viene. Sicuramente sarà questo il prescelto.) (da se)

Cont. Che vi ha egli detto, signora?

Eug. Conte, voi sapete la mia indifferenza...

#### SCENA XIII

#### Il CAVALIERE, e detti.

Cav. Vengo innanzi senza imbasciata, sull' esempio del conte. M'inchino alla dama. Amico, vi riverisco. (lo risalutano)

Eug. Avete qualche novità, cavaliere?

Cav. Si certo; novità importantissime. Sono impaziente che le sappiate voi pure.

Eug. Spiacemi che alla presenza del conte...

Cont. Partiro, mia signora...

Cav. Restate pure. Ho piacere che si sappia da tutto il mondo.

Eug. Voi siete dunque da don Ambrogio...

Cav. Sì, sonoramente burlato. Mi ha dato delle buone speranze di esser favorito, ma pretendeva da me una rinunzia ingiustissima della vostra dote. Non è che io non preferisca la vostra mano a tutto l'oro del mondo; ma non mi è lecito arbitrare di quel ch' è vostro. Vedete dunque a che tendono le sue

Tom. XXI.

mire vili, indegnissime, e risolvete disporce di voi medesima.

Eug. (Ma chi può essere la persona da lui prescella, ch' io conosco e ch' io tratto?)

Cont. Ormai la vostra dipendenza dal suscenti divinne ingiusta, e la sua indiscretezza vi esime da ogui onesto riguardo.

Cav. Siete in faccia del mondo bastantemente giusti-

Eug. (Sempre si rende maggiere la mia curiosità.)

Cont. Il cavaliere aspetta le vostre risoluzioni.

Cav. Le aspetta il conte non meso. Siamo in due che vi bramiamo; voi dovete decidere. E in questo caso non ha luogo il ripiego della division per metà.

#### SCENA XIV.

#### CECCHINO, e detti.

Cecc. Il signor don Fernando brama di riverirla (ad Eugenia)

Eug. Se non ha cosa di premura, digli che a pranzo noi ci rivedremo.

Cecc. Ha avuto lettere di casa sua. Credo che debba andarsene.

Eug. Così subito? Venga pute. Sentiamo. (Ceechino parte)

Cont. Cavaliere, la decisione che si aspetta da donna Engenia, non solo esclude la division per metà, ma ogni speranza di quelle piccole grazie che a voi rassembrano indifferenti.

Cav. Ognun pensi a suo modo. In quanto a me, non farò mai un ingiustizia alla virtù della sposa col dubitare di lei. S'ella sarà servita, tanto più sarò io



contento d'aver per compagna una dama di merito, e riderò di coloro che pazzamente si lusingassero di usurpasmi una scintilla di quell'ardore, che per me solo sarà nel di lei cuor custodito.

Eug. (Che nobili sentimenti!)

#### SCENA XV.

#### D. FERNANDO, e detti.

Fern.  $\dot{\mathbf{E}}$  permesso? (stando lontano)

Eug. Avanzatevi, don Fernando.

Fern. (Ah! questi due mi tormentano.)

Eug. E egli vero, che voi partite?

Fern. Signo ra ... (come sopra)

Eug. Fatevi ionanzi: che timidezza è la vostra?

Ferns. Tornerò, signora... Ho qualche cosa da dirvi,

Eug. Potete parlare liberamente. Questi cavalieri li conoscete. Avete soggezione di loro?

Fern. La cosa ch'io deggio dirvi... (Nou è possibile che io lo dica.)

Cav. Parlate pure come vi aggrada. Io non ascolterò quel che dite. (ritirandosi un poco per dar luogo u don Fernando)

Cont. Servitevi; so il mio devere. ( ritirandosi un po-

Eug. Dite quel che vi occorre. (a don Fernando)

Fern. Compatitemi, se una violenta necessità... (Non so da dove principiare a spiegarmi. Dou Ambrogio mi ha imbarazzato.)

Eug. (Fosse mai don Ferdinando?) Ditemi; avete voi veduto mio suocero?

Fern. Signora . . . Egli è appunto che a voi mi manda,

Eug. (Sarebbe bellissima la novità!) Che cosa vi ha egli det to di dirmi?

Fern. Vuole che vi sveli... Che se fin ora ho taciuto... (Mi mancano le parole.)

Eug. (È così senz'altro. Mio suocero sempre più impazzisce! un giovane soggetto al padre, uel mezzo degli studi suoi, sarebbe un precipitarlo.)

Fern. (Pare che mi abbia inteso. E mi lusingo dagli occhi suoi che non mi disprezzi.)

Cav. Questi segreti non sono ancor terminati? Fern. Non ancora, signore. (al cavaliere)

Eug. Venite, cavalieri, venite. Don Fernando non ha che un complimento da farmi. Suo padre lo richiama in Mantova, ed egli ch' è un figliuolo saggio e prudente, conosce i doveri suoi, vuol partir subito, ed è venuto per coagedarsi. So che in Pavia ha un amoretto che lo trattiene, ed inclinerebbe ad unirsi colla persona ch'egli ama, però riflette da se medesimo, che nell'età in cui si trova dee pensar a terminar i suoi studi, e non a perdersi col matrimonio. Vede egli benissimo che il padre suo ne sarebbe scontento, ed un figlio unico non dee rendere così trista mercede al genitore che l'ama. Ha risoluto dunque di partire. Io lo stimolo a farlo; e voi lodatelo per così onesta risoluzione.

Fern. (Senza ch'io parli, ho avuto la mia risposta.)

Cav. Bravissimo don Fernando, mi consolo di vedervi in un età ancor tenera così prudente.

Fern. Obbligatissimo alle grazie vostre. (al Cavaliere) Cont. Fuggite, don Fernando, fuggite subito. Voi non sapete a che conduca l'amore.

Fern. Grazie del buon consiglio.

Eug. Fatelo di buon animo e consolatevi . Tanto più



ch' io posso assicurarvi che la donna che voi amate, vi stima, ma non vi ama. (a don Fernando)

Fern. Questa che voi mi date, è una bella consolazione. Pazienza... Compatitemi...

Cav. Pare, che sia innamorato di voi. (a donna Eugenia)

Cont. Non sarebbe fuor di proposito.

Eug. Non è possibile. Egli era troppo amico di mio marito.

Cav. Anzi per questo; può creder un effetto di buona amicizia il consolar la vedova dell'amico.

Fern. Mi maraviglio di voi. (adirato)

Cav. Non andate in collera .

Fern. Servo di lor signori. ( vuol partire)

#### SCENA ULTIMA

D. AMBROGIO, un Procuratore, e detti.

Ambr. Dove si va, don Fernando? (incontrandolo) Fern. A Mantova.

Ambr., Senza la sposa?

Eug. Lodereste voi che si maritasse? (a don Ambrogio)

Ambr. Si certo; ed è quegli che per vostro bene vi conviene accettare in isposo.

Fern. Non mi vuole, signore.

Ambr. Non vi vuole? Nuora mia, voi non lo conoscete. Altro merito ha egli, che non hanno questi due signori garbati. Lascio da parte la nobiltà e la ricchezza, che non vo' svegliare de' puntiglj, ma egli vi ama davvero, ed una prova grande dell'amor sno, a differenza degli altri, è che egli domanda voi, e non ha ancora parlato di dote.



Eug. Ora conosco il merito che in lui vi pare merito trascendente. Io della roba mia son padrona, e quel rispetto che ho usato fin ora al padre del mio defunto consorte, non lo merita la vostra ingiustizia, non lo speri più la vostra avarizia.

Ambr. Signor dottore, la scritta che doveva farsi, non si fa più, ma povete in ordine quel che occorre per difendere le povere mie sostanze. Donna Eugenia dopo d'aver consumata la dote in nastri e custie, vuole spogliarmi di quel poco che mi è restato. (al procuratore)

Eug. Mi maraviglio di voi, signore. (a don Ambro-

Ambr. Ed io di voi.

Cav. Zitto, signori miei. Lasciatemi dir due parole, vediamo, se mi dà l'animo di accomodar la faccenda con soddisfazione di tutti.

Amb. Questo povezo giovine mi fa compassione. (verso don Fernando)

Fern. Per me non c'è caso. Ha detto che non mi vuole. Cont. Si sarà una lite per douna Eugenia, ed io m' impegno di sostenerla.

Cav. No, senza liti. Ascoltatemi. Il povero don Ambrogio, che ha tanto speso, non è dovere che si rovini colla restituzione di una dote. Questa dama non ha da restare nè vedova, nè indotata, e nè tampoco impegnar si deve in una lite lunga, tediosa è pericolosa. Facciamo così : ch' ella si sposi con un galantuomo, che oggi non abbia bisogno della sua dote, che questa dote rimanga nelle mani di don Ambrogio fino ch' ei vive: che corra a peso di don Ambrogio il frutto dotale al quattro per cento; un questo frutto ancora resti nelle di lui mani durante la di lui vita. Alla sua morte, la dote e il frutto, e il frutto de' frutti

passi sila dama, o agli eredi suoi, e per non impicciare in conti difficili l'eredità di don Ambrogio, in una parola, goda egli tatto finche vive, e dopo la di lui morte, non avendo egli nè figliati, nè nipoti, istituisca donna Eugenia erede sua universale. Siote di ciò contento! (a don Ambrogio)

Ambr. Non mi toccate niente, son contentissimo.

Cas. Voi donna Engenia che dite?

Eug. Mi riporto ad un cavaliere avveduto come voi

Cav. Quando troviate oneste le mie proposizioni, eccovi in me il galant' nomo, pronto a sposarvi senza

bisogno per ora della vostra dote.

Cont. Una simile esibizione la posso fare ancor io. La sicurezza di aver la dote un giorno aumentata per benefizio de' figlicoli, vale lo stesso che conseguir-la; nè il ritrovato del cavaliere ha nulla di si stravagante che io non potessi al par di lui immaginatlo.

Lav. Il Colombo trovò l'America. Molti dopo di lui dissero ch'era facile il trovarla; col paragone dell'uovo in piedi svergognò egli i suoi emoli, ed io dico a voi, che il merito della scoperta per ora è mio. (al conte)

Ambr. Accomodatevi fra di voi, salvo sempre la roba mia finche io vivo.

Cont. Donna Eugenia è in libertà di decidere.

Eug. Conte, finora fui indifferente. Ma farei un ingiustizia al cavaliere, se mi valessi de' suoi cousigli, per rendere altrui contento. Egli ha trovato il filo per trarmi dal laberinto. Sua deve essere la conquista.

Cav. Oh saggia, oh compitissima dama!

Cont. Sia vero o falso il pretesto, non deggio oppormi alle vostre risoluzioni: e siccome, se io vi avessi sposata, non avrei sofferto i'amicizia del cavaliere così sposandovi a lui, non mi vedrete mai più.

Cav. lo non son malinconico come voi siete. Alla
conversazion di mia moglie tutti gli uomini onesti
potran venire, protestandomi che di lei mi fido, e

che il vostro merito non mi fa paura.

Ambr. Andiamo, signor dottore, a fare un'altra scrittura chiara e forte, sicche fin ch'io viva non possa temer di niente. Voi, signor don Fernando, andate a Mantova, e seguitate a studiare. Signor cavaliere, fatto il contratto, darete la mano a mia nuora; e voi signor conte, se perdeste una tal fortuna, vi sta bene perche siete un avaro.

FINE DELLA COMMEDIA.



# GELOSO

#### PERSONAGGI

PANTALONE, mercante veneziano, avaro e geloso.

Donna EUFEMIA, sua moglie.

Don LUIGI.

DONNA ASPASIA, sorella di Don LUIGI.

Don GISMONDO, auditore della vicaria.

Il Dottore BALANZONI, padre di Donna EÜ-FEMIA.

SER AGAPITO, procuratore.

Don ONOFRIO, marito di Donna ASPASIA smemorato.

BRIGHELLA, servitor di Don LUIGI.

TRACCAGNINO, servitore di PANTALONE.

ARGENTINA, cameriera di DONNA EUFEMIA.

La SANDRA ( donne.

PASQUALINA | ragazze.

GIANNINO, servitore del Dottor BALANZONI.

La scena si rappresenta in Napoli.



## GELOSO AVARO

#### ATTO PRIMO

SCENA PRIMA.

Camera in casa di don Luigi.

D. Luigi con un ritratto in mano, e poi
Brighella.

Luig. E sarà vero che tu m'abbis a far sospirare?

maledetto ritratto! ti getterò tra le fiamme, e poi, incenerito che sarà il ritratto, mi staccherò dal cuore l'originale? ah no! s'io non mi strappo il cuore medesimo, in cui il perfido amore ha stemperato l'esfigie della mia tiranna...

Brig. Sior ...

Luig. Va'al diavolo.

Brig. Servitore umilissimo . (vuol partire)

Luig. Che cosa vuoi?

Brig. Voleva darghe una lettera, che m'è stada dada alla posta.

Luig. Dà qui.

Brig. Eccola, sior.



Luig. Hai nulla da dirmi di donna Eusemia?

Brig. Niente, sior.

Luig. T'ho pur detto che tu andassi per la risposta del mio viglietto?

Brig. Son anda, ma no gh'è gnente.

Luig. Niente?

Brig. Niente affatto.

Luig. Che tu sia maledetto! Niente?

Brig. Che colpa ghe n'ojo mi?

Luig. Perchè non cercare di Traccagnino, servitore di casa? Perchè non introdurti con Argentina, cameriera di donna Eufemia? Perchè non procurare tu stesso quella risposta, che cotanto sai che mi preme?

Brig. Ho procurà, ho fatto el possibile; e se savesse...

Luig. Via, parla.

Brig. No vorria che la se alterasse. La va in colera facilmente.

Luig. Parla, parla, non vi è pericolo che mi riscaldi.

Brig. La signora donna Eusemia non vuol risponder.

Luig. Non vuol rispondere? Oh, maledetta la mia fortuna! (batte i piedi, e straccia la lettera che gli diede Brighella)

Brig. (Schiavo, siori, l'è andada.) Caro sior padron...

Luig. Va' via.

Brig. Vado. (vuol partire)

Luig. Vieni qui .

Brig. La comandi.

Luig. Donna Eufemia non vuol rispondere?

Brig. La perdoni. Non sala in che sogezion che la tien el sior Pantalon so marido, geloso come una bestia?

Luig. Non mi avrà risposto, perchè non avrà avuto tempo.

Brig. Comandela altro da mi?

#### ATTO PRIMO.

Luig. Vuoi forse ritornare da donna Eufemia Brig. Se la se contenta, voria andar a comp sognevole per el pranzo.

Luig. Va' dove vuoi .

Brig. Cossa comandela da pranzo?

Luig. Del veleno.

Brig. Per amor del cielo, sior padron

Luig. Son disperato.

Brig. La so passion l'è granda, ma l' che diga, el mal mazor l'è queste ascoltar nissun; se l'ascoltasse, fr remedierave al so mal.

Luig. Hai tu nulla da dirmi per ri Brig. Se la me dasse permission mi che qualcossa diria in sto

Luig. Parla.

Brig. Non voria po ...

Luig. Parla.

Brig. Cossa sara mai? parl za un grande intrigo a i ma pezo po, che la va na maridada: in una con fastidioso del mondo. spettoso. E po la sic via, la più onesta saria guadagnar da se la liberta de formarido con tanto pericolo. No la Luig. Non vi è

bestia.

Brig. Servitor

#### SCENA II.

#### D. Luigi, e poi D. Aspasta.

Il diavolo che ti porti; non farò niente? Se Pantalone è geloso, non mancano mezzi per deludere le sue cautele. S'egli è avaro, molto meglio per me. L'oro, pascolando la sua avarizia, vincerà gli stimoli della gelosia. Sia pure onestissima donna Eufemia, nulla pretendo da lei che possa offendere la sua modestia; bramo solo un'amichevole corrispondenza; e questa tanto meno sapra negarmela, quanto più le si rende odioso il marito. E tu dici, nou farò niente? Se torni a dirlo, ti speszo il capo, come spezzata ho quella lettera. Ma l'ho stracciata senza sapere cosa contenga; la collera mi ha accecato. La leggerò alla meglio. (la prende da terra) l pezzi si possono unire insieme. Oh diamine, cosa vedo! l'ordine per le cento doppie che aspettava con tanta ansietà, eccolo fatto in pezzi. E mi si dovean pagar subito; e questo era il più valido fondamento per guadagnare il signor Pantalone. Un buon regalo me lo potrebbe rendere amico. Ed ora come farò ! non ho denari. Se torno a scrivere, ci vuol tempo. Fortuna indegna, tu mi perseguiti, ta mi vuoi morto l

Asp. Che cosa avete, signor fratello !

Luig. Sorella mia, son disperato.

Asp. Disperato! Perchè!

Luig. Per queste due bagattelle: sono innamorato, e non ho danari.

Asp. Per quel ch' io sento, la vostra amante è una di quello che fanno mercanzia della loro grazia.



Luig. No, v'ingannate. Ella è uu'onestissima moglie.

Asp. Moglie ? Siete pazzo andarvi a incapriccire con una femmina maritata ?

Luig. Pazzo! a incapriccirmi di una femmina maritata son pazzo! signora sorella, voi avete marito.

Asp. Bene, e per questo?

Luig. E per questo nessun vi serve, nessuno vi vede volentieri?

Asp Chi sente voi, pare ch'io abbia un assortimento di cicisbei.

Luig. Se gli avete, buon prò vi faccia. Così il marito di donna Eufemia fosse docile, come il vostro.

Asp. Ora capisco. Voi sospirate per donna Eufemia.

Luig. Sì, cara sorella, io deliro per lei.

Asp. Povero don Luigi! voi non farete niente.

Luig. Non farò niente? Anche voi mi dite che non farò niente? Giuro al cielo, nou farò niente?

Asp. Ma non andate in bestia.

Luig. Possa seccar la lingua a chi dice ch' io non farò niente.

Asp. Se volete parlar voi solo, me n'anderò.

Luig. Venite qui, non mi abbandonate per carità

Asp. Cosa pretendete da donna Enfemia?

Luig. Niente altro che la sua amicizia.

Asp. Niente altro?

Luig. Niente altro.

Asp. Ma vorreste andar in casa?

Luig. Qualche volta.

Asp. Servirla alle conversazioni?

Luig. Si, come si costuma.

Asp. Iu somma essere il di lei servente.

Luig. Questo e non altro.

Asp. Voi non farete nieute.

Luig. Il diavolo che vi porti.

Asp. Io lo dico, perche so ....

Luig. Se mi dite più di quelle maledette parole: non farete niente, giuro a bacco, mi scorderò che mi siete sorella.

Asp. (Povero mio fratello! è innamorato come una bestia.) Ma conoscete il di lei marito?

Luig. Lo conosco; è geloso; e per questo? sarebbe il primo geloso che soffrisse veder la moglie servita? Asp. Egli non è portato per le conversazioni.

Luig. È ben portato per l'interesse.

Asp. Dunque lo vorreste viucere con i contanti.

Luig. Non dico con i contanti, ma con i regali. Se mi metto a regalare un avaro, direte vei ch' io non farò niente?

Asp. Per questa via può essere che vi riesca. Animo dunque, principiate a metter mano alla borsa.

Luig. Il diavolo è, ch'io presentemente non ho denari.

Asp. Non avete denari? Ora mi darete licenza che io dica: non farete nicate.

Luig. Donna Aspasia, non mi mettete alla disperazione. Asp. No, caro fratello; sapete ch'io vi amo teneramente. Per l'amor ch'io vi porto, non so staccarmi da voi. Per non lasciarvi solo, obbligo mio marito

a star qui, ed abbandonare la propria casa.

Luig. Felice voi, che avete un marito che tutto fa a

modo vostro!

Asp. Oh si l di questo poi me ne posso vantare. Non ha altro difetto, se non che è smemoriato.

Luig Ah, se ora gli faceste fare una cosa per me!

Luig. Tutti e due mi potreste ajutare.

Asp. Via, dite il come.

Luig. Voi, dicendo due parole per me a donua Eufemia,



cento scudi.

Asp. I cento scudi fate conto d'averli. Mio marito, solo ch'io glie lo dica, ve li dara. Ma, come is poi parli per voi a donna Eufemia...

Luig. Che difficoltà ci tro vate?

Asp. E un certo uffizio che non mi finisce.

Luig. Per un fratello?

Asp. Rispetto a voi va bene, ma non rispetto a donna Eusemia; che concetto sormerebbe di me?

Lnig. Eh! fra voi altre donne questi servizi ve li cam-

Asp. Donna Eufemia è una donna sostenuta.

Luig. E per questo!

Asp. Ho paura che non faremo ...

Luig. Niente.

Asp. Questa parola non la voleva dire.

Luig. Ed io non la voglio sentire :

Asp. Dunque?

Luig. Dunque parlatele.

Asp. E se poi...

Luig. Parlatele in buona maniera. Spiegatele il mio carattere, ed il mio desiderio. Io sono un uomo onesto, e da lei non voglio niente di male.

Asp. Benissimo, cercherò l'occasione...

Luig. Ecco vostro marito. Ora sarebbe il tempo de' cento scudi.

#### SCENA III.

D. ONOFRIO, e detti.

Onof. Donna Aspasia, non venite questa mattina a bevere la cioccolata?

Tom. XXI.

4

Asp. Non l'Ito bevuta? non vi ricordate che l'abbiame bevuta insieme?

Onof. Oh veh? non me ne ricordava. Io l'ho bevuta auche adesso; dunque l'ho bevuta due volte.

Luig. Non c'è male, signor cognato, la cioccolata fa bene allo stomaco.

Onof. Il medico me l'ha ordinata.

Asp. Anzi il medico ve l' ha proibita.

Onof. Quando?

Asp. Nou ve ne ricordate! sarauno due settimane.

Onof. lo non me ne ricordo.

Luig. Eh! non abbadate al medico. Se vi da piacere, bevetela.

Onof. Mio cognato mi piace. È un uomo fatto come me. Quando sto male, faccio a modo del medico, quando sto bene, faccio a modo mio.

Asp. Dite, don Ouofrio, vi hanno portato quei mille scudi del grano che avete venduto jeri?

Onof. Non me ne ricordo.

Asp. Se gli avrando portati, ci saranuo.

Onof. Sicuramente. Ma non mi ricordo se gli abbiano portati. Aspettate... è venuto jeri di sera... no, non è venuto il sensale. Ers... chi diavolo era quel· lo che è venuto jeri di sera!

Asp. Io ho veduto il signor Pantalone.

Onof. Ali si! il signor Pantalone. Mi pare che egli ini abbia portato i mille scudi.

Luig. (Il fortunato posseditore di donna Eufemia.) È vostro amico il signor Pantalone?

Onof. Oh sì! è mio amico. Il mio grano quasi tutto lo vendo a lui; mi paga subito, e ed io glielo do a buon prezzo.

Asp. Signor consorte carissimo, vorrei pregarvi d' una



Onof. Comandate, que consorte; voi sapate che non vi niego mai cosa alcuna. Ella è così, signor cognato, mia moglie non può dire ch'io l'abbia mai scon tentata in niente. Saranno... che so iol... tre anui che siamo insieme...

Asp. Tre anni? oh sono ben sei!

Onof. Basta, a me par l'altro giorno.

Asp. Vorrei che mi prestaste cento scudi. Me li daretef Onof. Ve li darò... ma ...

Asp. Che cosa?

Onof. Non mi ricordo bene se io gli abbia.

Asp. Datemi le chiavi dello scrigno, che guarderò io. Onof. Oh no! cara, le chiavi non le do mai. Siccome ho poca memoria, le tengo sempre attaccate alla cintola dei calzoni.

Asp. Andate dunque a vedere, e se ci sono, portatemi i ceuto scudi.

Onof. Cento scudi! vado subito, e poi beveremo la cioccolata. (parte)

#### SCENA IV.

#### D. ASPASIA, D LUIGI, e poi D. ONOFRIO.

Luig. Ah! se mi da questi cento scudi, mi da la vita! Non passeranno però otto giorni, ch'io glie li renderò.

Asp. Come pensate di volergli impiegare?

Luig. Ci penserò. Una guautiera d'argento pel signor Pantalone con sopra della cioccolata; un ventaglio di Francia per douna Eufemia, non saranno principi tanto cattivi.

Asp. Sperate voi che douna Eufemia voglia ricevere il ventaglio di Francia?

Luig. Lo riceverà, se voi glielo presenterete con grazia.

Asp. Io gliel' ho da esibire? Mi meraviglio.

Luig. Ecco qui; in tutto vi ha da essere la sua difficoltà; sia maledetto quando parlo con voi.

Asp. Zitto, acchetavi. Ecco qui mio marito.

Luig. Il ventaglio lo darete?

Asp. Glielo darò.

Onof. Oh, i mille scudi vi souo! Il signor Pantalone me gli ha portati jersera.

Asp. Ho piacere davvero.

Onof. Eccovi qui li cinquanta scudi.

Asp. Cinquanta?

Onof. Si, non avete detto ciuquanta?

Asp. Ho detto cento.

Luig. Cento ha detto, e non cinquants. (adirato)

Onof. O cento, o cinquanta, voi non c'entrate, si-

Luig. C'entro per mia sorella.

Asp. Budate a me. Vi ho pregato di cento.

Onof. Oh sentite un poco questo signore che si scalda!

Luig. Se siete uno stolido senza memoria.

Onof. Orsù ve l'ho detto cento volte. In questa casa non ci voglio stare.

Asp. Fratello, voi non avete prudenza.

Luig. Via, signor cognato, compatitemi; il mio naturale è così di parlar forte; per altro ho per voi tutta la stima; tutto il rispetto.

Onof. Già lo sapete, chi mi piglia colle buone mi cava anche la camicia.

Asp. E così, mi date questi denari? si, o no?

Onof. Non ve gli ho dati?

Asp. Non m'avete dato nulla.

Onof. Come!



Luig. (Che pazienza!) Gli avete messi in tasca.

Onof. Ah si! Ora me ne ricordo. Eccoli.

Luig. Ma quelli sono cinquanta, e non cento.

On of. Se volete venir con me, ve li daro tutti e cento.

Asp. Si, andiamo.

Luig. Verrò anch' io, se mi volete.

Onof. Siete padrone.

Luig. Care signor cognato, siete il più buon uomo del mondo.

Onof. lo voglio bene a tutti. Andiamo a contentar donna Aspasia.

Luig. E poi beveremo la cioccolata.

Onof. E poi beveremo la cioccolata. (ridendo parte)

Asp. (Oh, che bernardone!) (parte)

Luig Così li vorreste voi altre donne . (parte)

#### SCENA V.

Camera di Pantalone con tavolino, bilancette

da oro, e varie monete.

#### PANTALONE, & TRACCAGNINO.

Pant. Traccagnin.

Tracc. Sior .

Pant. Va'a veder cossa fa mia muggier.

Tracc. M'immagino che la stara ben.

Pant. Va'a veder se la laora, se la lezze, se la scrive, se la sta a la fenestra.

Tracc. E se la susse al licet?

Pant. Voggio saver cossa che la fa.

Tracc. Gnor sì. (Per el salari ch'el me dà, ho anca da far el spion.) (vuol partire)

Pant. Senti, sora tutto varda ben se la parla secreta-

meute con Argentina. Ascolta tutto, e vienmelo a contar a mi.

Tracc. Ma se quelle do donne le se n'accorse, le me sslagella.

Pant. De cossa gh'astu paura ?

Tracc. Delle se ognie, e della so lengua; colle ognie le sgrafia, e colla lengua le pela. (parte)

#### SCENA VI.

#### PANTALONE solo.

ﻠ 🗷 donna xe per mi un gran intrigo. Una donna costa un tesoro. Se gh'avesse tutti i bezzi, che me costa mia muggier, ghe n averave un sacco. E perchè songio audà a maridarme? per quel poco de dota. M'ha lusingà dodese mille scudi de dota: e no vedeva che li toleva a livello al diese per cento. Quando morirà, donna Eufemia biseguerà restituir la dota, e l'averò mantegnua per tanti anni. Con ela stago pochissimo; ghe voggio ben; ma delle donne no me n'importa troppo; e non vorave spender mi l'osso del collo per mantegnirla, e che ela po se tolesse coi altri divertimenti, e che altri i godesse il frutto dele mie fadighe. E s'i, che' in sta città de Napoli a vadagnar quattro carlini bisogna suar. Pesemo un poco sti zecchini. Vedemo se ho fatto buon negozio a comprarli. Oh, quante volte sti zecchini i me sara passai per le man ! I taggiadori li vol scarsi, e mi ghe vadaguo; chi vinze li scambia con dei boni, e mi ghe vadagno; onde in cao a qualche anno fra i taggiatori, e i pontadori, tra chi vence, e chi perde se raddoppia i zecchini. Oh, l'oro xe molto belo! e pur ghe xe de quei



che lo strapazza, che lo mette fina su le scarpe, che indora fina el logo comun. Mi uo veh l caro el mio orò ! che siestu benedetto !

#### SCENA VII.

#### TRACCAGNINO, e detto ..

Trace. Dior padron, son qua.

Pant. Cossa gh'è i cossa vostu i perchè viensta senza

dir niente? (nasconde l'oro)

Trace. Oh, ghè delle novità, sior.

Pant. Cossa fa mia muggier?

Trace. Cossa che la fazza mi nol se .

Pant. No ti l'astù vista?

Trace. Sior no. ....?

Pant. Perchè no l'astu vista?

Tracc. Peroliè, l'era sorrada in camera.

Pant. Sola?

Trace. Oh, sier ne, sola.

Pant. | Cola | serva ?

Trace. Cola serva, e con el servo.

Pante Come e un uomo in camera di mis maggier?

Tracc. Alla ose el m'ha parso un omo siguro.

Pant. : Ah desgrazieda! presto : l'astu cognossù alla ose?

Trace: Sior no, perche i parlava pian.

Pant. Furbazzi i el mio onor, el mio pan; mi spendo, e i altri gode. (va ponendo i denari in borsa)

Alocco; no si ha inteso guente, gnente?

Tracc. Non ho sentito altro che una parola sola.

Pant. Cossi ela sta parola?

Tracc. Ho sentido la padrona a dir: vogliatemi bene.

Pant. Vogliatemi bene? L'ammazzerò ... Ma la giustizia? La ripudierò : ab, ste lite le costa troppo!



Agap. Si tratta di guadagnare cento ducati, in tre o quattro giorni.

Pant. Oe! Traccagnin, va'al solito buso, va'a veder cosa che i fa, e sappieme dir. (piano a Traccagnino)

Tracc. Sior si, vado. (Ali! co se tratta de quattrin,

el se scorda la zelosia.) (parte)

#### SCENA X.

#### PANTALONE, e AGAPITO.

Pant Son qua, son da vu'. Cossa comundeu?

Agap. Vi è un amico mio che ha bisogno di mille scadi, può essere per tre, o quattro giorni, e ancora per più, ma il mese non lo ha da passare; e a chi gli dà i mille scudi, ne donerà cento di regalo.

Pant. Cento scudi de regalo per un mesel Ve preme

Pant. Cento scudi de regalo per un mesel Ve preme sior Agapito? Se ve preme, vederò de servirve.

Agap.: Mi preme per l'amico, e mi prome per voi, il mio caro sior Pantalone. Perchè cento scudi in un mese...

Pant. E chi xelo quello che vuol mille scudi?

Agap. Egli è il contino Giacinto, figlio di quel ricco
signore...

Pant. El xe fio de fameggia.

Agap. È vero, ma . . .

Pant. No faremo gnente. (Traccagnino no torna; quel vecchio, sa il cielo, quanti disegni el metterà in testa a mia muggier.) Sior Agapito con so licenza.

Agap. Ma sentite. È vero che il signor contino è figlio di famiglia; ma vi\è un mercante che fara la sicurtà per lui.

Pant. Un mercante seguro?



Agap. Sicurissimo. Avrete tutte le cautele, starete, come si suol dire, in una botte di ferro.

Pant. Basta, se ve preme, quando sia seguro, lo farò. Agap. Andiamo nel vostro studio a far due righe di minuta per far il contratto.

Pant. Sì, andemo; aveu carta? Perchè mi ho paura. de no averghene.

Agap. Ci sarà la carta, ci sarà ogni cosa. Spero che uon avrete difficoltà a dare a me un due per cento del vostro guadagno.

Pant: Oh, mi po ve parlo schietto! I cento scudi li voggio netti, de' quali no sperè un soldo. Andemo. Sè mio bon amigo, no ve voggio far aspettar.

Agap. Andiamo pure.

Pant. Favori. Vago avanti per insegnarve la strada, (parte)

Agap. Avarone indiscreto! eppure conviene cascarci per torza nelle mani di questi usuraj. (parte)

#### SCENA XI.

# Camera di donna Enfemia.

### D. EUFEMIA, il DOTTORE, ed ARGENTINA.

Dott. Cara la mia figliuola, vi ho sempre volute, bene, e sempre ve ne vorrò.

Euf. Non he altro in questo mendo che mi consoli, che voi.

Arg. Caro signor dottore, io non credo niente che abbiate voluto bene alla padrona.

Dott. No? per qual cosa? E la mia figliuola, ed è il mio cuore, la mia contentezza.



Arg. Se le aveste voluto bene, non l'avreste maritata con questo vecchio arrabbiato del signor Pantalone.

Euf. Temeraria ! così parli di mio marito ! Se ti sento più dire una simile impertinenza, ti caccio subito dalla mia casa.

Arg. (Oh vi andero, perche è impossibile ch'io taccia.)

Dott. Dunque, per quel ch' io sento, questo vostro marito è un nomo cattivo.

Euf. No, signor padre, non crediate a colei. Ella non sa quello che si dica. Mio marito è un uomo d'onore.

Arg. È usurajo, e tauto basta. (sotto voce al dottore)
Euf. Che cosa dici?

Arg. Niente signora, diceva che è un uomo di garbo. Dott. Mi dispiacerebbe assaissimo che voi doveste patire. Una figliuola unica che io aveva a questo mondo, alla quale ho dato dodici mila scudi di dote e che avrà da essere erede di tutto ciò che possiedo, mi sarebbe un dolor troppe grande, se la vedessi star male. Ho creduto di mettervi in una buona casa. Un uomo solo, ràcco, senza vizj, puntuale e onorato. Tutti mi hanno detto, che era la vostra fortuna, ed ho creduto di far bene, e mi mangerei le dita, se credessi d'aver fatto male.

Buf. No, signor padre, non vi rammaricate. Voi non avete errato, ed io non mi dolgo di mie marito.

Dott. Siate benedetta ! voi mi consolate.

(piano al dottore)

Euf. (Povero padre! non lo voglio inquietare.)

Arg. (Domandatele, se suo marito è niente geloso.)

Dott. Ditemi, figliacla mia, è geloso il vostro marito?

Euf. Siccome egli mi ama, non sarebbe gran cosa che
fosse auche geloso.



Dott. È vero; amore è padre della gelosia. Ma vi tormenta? vi strapazza? Cara la mia figliuola, ditemi la verità.

Euf. Caro signor padre, che cosa volete ch'io vi dica? Non nego che qualche volta mio marito non dia in qualche impazienza. Tutti hanno le loro stravaganze, ed io le averò più di tutti. Mio marito, vi dico, non è cattivo; ma quando fosse anche pessimo, voi me lo avete dato, io l'ho preso, sarebbe pazia il dolersene, e poca riputazione il pentirsi.

Dott. Brava! queste sono massime di donna savia e prudente. In questo mondo bisogna soffrire qualche cosa. Quando non manca il bisoguevole in casa, per il resto si tira avanti.

Arg. (Domandatele, se ha nemmeno da comprarsi una carta di spille.) (piano al dottore)

Dott. Ditemi un poco; m'immagino che vostro marito vi passerà un tanto per le piecole spese. (a donna Eufemia)

Euf. Quel che occorre, lo compra.

Dott. Vi dà denari?

Euf. Io non gliene chiedo.

Dott. Una donna senza denari non ista bene. Tutti i giorni fa di bisogno qualche cosa. Si ha sempre da andare dai mariti? si viene loro in fastidio. Venite qui prendete questi quattro zecchini.

Euf. Non v'incomodate, signor padre.

Arg. Eh! prendeteli, signora padrona, che ne avete bisogno.

Euf. Tu non paoi tacere?

Arg. Se mi cucite la bocca.

Dott. Via, fatemi questo piacere. Pretendeteli e servitevene nelle vostre occorrenze. Euf. Quando così volete, li prenderò. Vi ringrazio, signor padre.

Dott. (Poverina! è una colomba. Mi è stato detto che suo marito è un avaro.) (da se)

Arg. Signor dottore, non ci è nieute per me?

Dott. Prendi questo ducato; servi con amor la tua padrona.

Arg. Che siate benedetto! Voi almeno non siete avaro, come il padrone.

Euf. E bada a seguitare la disgraziata.

Arg. lo vorrei tacere, ma ho un non so che di dentro, che mi caccia fuori le parole per forza.

Euf. Quel nou so che, lo mortificherò io.

Dott. Figliuola mia, non so cosa dire. Se vostro marito vi vuol bene, ringraziate il cielo, se vi tratta bene, consolatevi, e se mai fosse un uomo cattivo, se vi trattasse male, abbiate pazienza, raccomandatevi al cielo, e considerate che ci saranno tante e tante, che staranno peggio di voi.

Euf. lo vi assicuro che non mi lamento della mia sorte.

ott. Quando è così, sono contento. Figliuola mia, tate allegra, e se avete bisogno di qualche cosa, omandate liberamente, mandatemi a chiamare, che tutto quello che posso, vi contenterò.

Avrebbe bisogno d'una cosa la mia padrona. Di cosa?

wrebbe hisogno che le faceste crepar il marito, gnor padre, io ho bisogno che mi ritroviate a serva. Costei non la posso più sopportare.

ci, fraschetta, ed abbi giudizió. Non si prenconfidenza.

che moderi quella lingua, altrimenti la



Dott. Senti, modera quella lingua.

Arg. Caro signor dottore, non posso.

Dott. Ma perchè nou puoi?

Arg. Perchè la mia liugua parla da se, senza che io me ne accorga .

Dott. Eh! so ben io qual castigo ci vorrebbe per te.

Arg. Che cosa, signore?

Dott. Un marito che ti bastonasse.

Arg. Oh! se il marito mi bastonasse, la vorremmo veder bella.

Dott. Alla larga con questa sorta di bestie. Figliuola mia, vi saluto, ci rivedremo, conservatevi e vogliatemi bene .

Euf. Caro signor padre, ve lo dico con il cuore sulle labbra, non ho altra consolazione al mondo che voi.

Dott. E ancor io ho tutto il mio bene, ho tutto il mondo con voi. Prego il ciel che stiate bene, che non abbiate disgrazie, che non abbiate travagli. Se sapessi che steste male, se vi vedessi patire, cara figliuola mia, mi creperebbe il cuore, piangerei dalla disperazione. (parte)

## SCENA XII.

D. EUFEMIA, ARGENTINA, POL PANTALONE.

( Povero padre l'a segli sapesse la vita Locca a soffrire :) -

(apre, ed entra zitto zitto) Pant.

Arg. Oime! mi avete fatto paura. Voi sempre venite così zitto Euf.

to mio padre?

L'ho visto . Pant



Euf. È andato via in questo momento.

Pant. El so.

Arg. Eh! già non si può sputare ch'ei non lo sappia.

Pant. Tasi, la, ti.

Arg. (Gli si vede proprio la rabbia negli occhi. (da se)

Euf. Che cosa avete signor Pantalone?

Pant. Gnente; siora.

Euf. Mi parete alterato.

Pant. No gh' ho niente ve digo. (con asprezza)

Arg. (Le va colle buone? un maglio sulla coppa.)

(da se)

Pant. Cossa xe veguù a far vostro pare?

Euf. È venuto un poco a vedermi.

Pant. A vederve solamente?

Euf. Si; era tanto che non ci veniva.

Pant. Manco che el vegnirà, el farà meggio.

Euf. Che fastidio vi dà mio padre?

Pant. Non lo voggio.

Euf. Pazienza! Se non ce lo volete, non ci verra.

Pant. Certo che nol vegnirà.

Arg. (Mi sa proprio rimescolar le budella.)

Euf. Almeno fatemi un piacere.

Pant. Si, gioja mia! un piacer ve lo sarò volentiera.

Arg. (Gioja mia! chi non lo conoscesse!)

Euf. Ditemi la cagione, perche non volete in casa vostra mio padre?

Pant. Quando no volè altro, ve la dirò.

Arg. (Sentiamo.)

Euf. Via, ditemela, che sappia almeno il perchè.

Pant. Perchè no lo voggio.

Arg. (Che ti venga la rabbia?)

Euf. Questa non è ragione.

Pant. Siora si; questa xe la maggior rason de tutte.



In casa mia son paron mi ; e quando no voggio uno , la mia volontà xe la mia rason .

Euf. Ma questa è una picca senza proposito.

Pant. Basta cusi, son stuffo. (arrabbiato)

Euf. Via, non andate in collera.

Arg. (Mi vien voglia di rompergli una seggiola sulla testa.)

Pant. Che bei saludi v'alo portà el sior pare?

Euf. Saluti, di chi!

Pant. Saludi dei amici vecchi della canversazione de casa.

Euf. lo non mi ricordo più di nessuno. Dopo che sono in questa casa, vedete la bella vita ch' io faccio.

arg. Signor sì, stiamo qui, che facciamo la musta.

Pant. Ma! cossa vorla far? in casa mia se vive all'antiga, no se sa couversazion, no se sioga, no se va a spasso co'cicisbei.

Euf. lo di queste cose non me ne sono curata mai, e non me ne curo.

Arg. Povera donna ! Si può ben dire sacrificata davvero-Pant. Mi te darò un schiafo, che la terra te ne darà un altro. (ad Argentina)

Arg. Affe di bacco! signor padrone, se mi darete degli schiaffi, non li prenderò.

Pant. Ho inteso; tenio el mese ti anderà a buon viazo.

Arg. Anderò anche adesso, se volete.

Pant. Desgraziada! Ti ha avù el salario anticipà. Dame indrio undese zorni, che ghe manca a finir el mese, e po va quando che ti vol.

Arg. Si paò sentir di peggio?

Pant. E po gh'è un altro no so che da discorrer, prima con donna Eusemia, e no con ti. Diseme un poco, patrona, cossa v'ha da vostro pate?

Euf. Mio padre? niente.

Pont. Come guente? Ho visto che el v'ha da qual Tom. XXI.



cossi, e vu l'avè messo in scarsela. Voggio: saver cossi che el v'ha dà.

Arg. Oh, questa è bella! Viene a spiare tutti i fatti

Pant. E anca ti frasconcella, ti ha tolto, a messo via; voggio veder, voggio saver.

Arg. Marameo.

Pant. Presto, diseme tutto, se no volè che ve meta le man in scarsela.

Euf. Via, via, non andate in collera. Ecco qui, mi ha dato questi quattro zecchini.

Pant. Lasse veder.

Euf. Eccoli.

Pant. V'alo dà questi soli? nol ve n'ha da aleşi?

Euf. No certo; se non credeie, ecco la tasca.

Pant, E a ti cossa t'halo da? (ad Argentina).

Arg. Con me, signore, compatitemi, voi non ci entrate.

Pant. Lo voggio saver.

Euf. Via, ve lo dirò io; le ha dato un ducato.

Pant. Lassa veder.

Arg. Oh! questo non me lo pigliate.

Pant. Baroncella! se tol i ducati ah i avvezzate a far

Arg. Oh, cospetto di bacco! Me l'ha dato suo padre.

Pant. Vostro pare donca v'ha dà sti quattro zecchini? (ad Eufemia)

Euf. Non l'avete veduto da voi medesimo?

Pant. E per cossa ve li alo dai!

Arg. Via, v'avrà fatto un affronto il signor dottore a dare questi quattro recchini a vostra moglie!

Pant. Mi ne digo che el sia un affronto. Ma perchè ve li alo dai?

Euf. Acciò mi compri dei nastri, delle spille, della polvere di cipro, e simili corbellerie.



Pant. Corde che com tre lire se provinde pensun anno. Mi ve l'impiegherò ben. Vedeni che figusa che se Pant. Si ben , i tegnito mi . Vu no save custodir \$ bezzi. gen die Erstein er Arg. (Non glieli dà più.) (da se) ... ha Euf. Se non mi lasciate quei denari, cosal volete che dica mie padre? Pant. Vostro pare, viho dito che no lo voggio. Enf. Poverino! se mi dona qualche cosa., lo volete impedire? Pant. Se el vien in dasa mia pen comodar, no lo voggio; se el vien po per farne qualche finezza, per darne qualche segno d'affetto, lo sopporterò. Ma in casa mia son paron mi, e nissun a mia muggier ha da portar ambasciate. Ve serva de regola, e se : semo intesi. (va per partire.) : e i e e e e Arg. Ei vial date i suoi denari alla povera mia padrona. Pant. E se ti butterà via quel duizzo, lo scriverò a to mare. L'oro e l'arzento costa quori. El dotter el vadagna i bezzi con poca fadiga a forza de chiaccole, e de scritture; ma mi so cussa che i costa i bezzi, mi che li vadagno onomatambate!. (parte ) 8.5 pent on a majoral technique SCENA XIII

Euf. (Mal è toccata a me.)

Arg. (Maladetso li... non si può soffeire. Ed ella sta
h come una marmotta.)

Euf. Cosa dici. Argentina, da te etessa l.

Arg. Niente, s'io parlo sono una bestia.

Euf. Parke; parle, che hai ragione di farle.

Arg. Siete troppo buona.

Euf. Che vuoi ch'io faccia e da ma delle due non c'è scampo, o tacere, o andaramene da unio atarito.

Arg. 'Quest' oltima è la più bella di tutte.

Euf. Vorrei pur vedere se ci sosse modo...

Arg. E stato picchiato.

Euf. Guarda chi è.

Arg. Subito. Oh! io a quest' ora, se fossi stata in vece vestra, una delle tre: o qui non ci sarei più, o la bestia saria cangiata, o lo aurei pelato, come un cappone (parte)

#### SCENA XIV.

### D. EUFEMIA, poi ARGENTINA

Euf. Bella differenza che c'è da una donna civile a una donna ordinaria! Argentina potrebbe condursi in una maniera che a me non conviene. Io, poi son di cuore assai tenero. Il signor Pantelone mi ha preso sulle prime con amore e con tenerezza, me ne ricordo sempre, è sempre spero ch'ei ritorni com' era. Se la rompiamo del tutto, non si accomoda più. Soffrendo e diesimulando pusso sperare d'intenerirlo. Al fine è mio marito, o sia per un affetto, che i primi giorni gli ho concepito, o sia perchè il mataimonio medesimo infouda nelle mogli onorate un rispetto, una soggezione, al niatito, o sia una mia natural timidezza, di'cui però non mi pento, so che io non sono capace d'una violentà risoluzione, è mi fldarrò a morire sotto le mani di mio marito, prima che recare un'i ombra di disonore al suo nome, alla sua famiglia, alla nostra riputazione.

Arg. Signora , wat visita.

Euf. Una vieitat chief the second elegal I de le Arg. Larsiguora doma Aspasia , wo week sa week Baff: Che stravaganza ! In: casa unia non crede ci sia più estata ... was a char a e par a la care Mrg. E così, che facciatre! Euf. Non vorrei, che il signor Pantalone . . . . Arg. Il signor Pantalone è uscito di casa E poi è una dopna; nou è già un nemo pur mana se la constante de la consta

Euf. Dille che è padrona.

Arg. f'Mi pare impossibile che si dia al mondo una donna, che abbje tanta soggezione di suo marito.) (parte)

#### SCENA XV.

i with second

#### D. Eusenie, poi D. Aspasta.

Euf. Eppure de viga mio marito, è capace d'adirarsi anche per questa visita. Sono in circostanze d'aver paura di tutto.

Asp. Serva di donna Eufemia.

Euf., Serva umilissima, donna Aspasia, 1

Asp. Sono venuta a vedervi, desiderosa di star mezz' Gra Cou Voi . . . . . .

Euf. Sono finezze ch'io non merito. Favorite d'accomodarvi, (siedopo)

Asp. Cara amica, che vita è mai la vostra? Possono ben venire feste, carnovali, funzioni, donna Eufemia non si vede mai.

Euf. Sapete il mio naturale; anche da fanciulla mi piaceva vivere ritirata.

Asp. Da fanciulla va bene, ma de maritata poi qualche volta conviene fersi vedere. In verità credetemi. ne sento parlare da tutti con dispiacere.

Euf Ringrazio infinitamente quei che di ma si ricordano; ma non vorrei che si presidessero tanta peus. Asp. Sepete che cosa dicond?!Dicono che non andate in nessun luogo, perchè vostro marito è galoso.

Euf. S'ingannano. Mio marito non è gelogo.

Asp. Oh! we dioono una più bella e vice atter

Asp. Che è avaro, che assa vi fa il vestro hisogro...
che so io! Gose che fanno venir la rabbia...

Euf Mi pure che le dicerie di-codeste persuna, che praticate peccedano un poco troppus; e voi compatitemi, non fate la miglior cosa del mondo a ve-

nirmele a riportare.

Asp. Cara donna Enfemia, sancte de vi voglio bene, e se vi sono amica di cuore. Non intendo riportarvi queste ciarle ne per amprificar voi, me per iscreditar chi le dice; ma son venuta a posta per avvertirvi, perche mi preme il vostro decoro, la vostra
estimazione, e voglio assolutamente che facciate questa volta a mio modo.

Euf Che cosa vorreste ch' io facessi ?

Asp. Voi mi avete a promettere di fare quello che vi dirò.

Euf. Ditemi prima che cosa intendete ch' io debba

Asp. Avete paura, che vi proponga una cosa colte non vi convenga? Avete un bel concetto di me; obbligata, donna Eufemia, obbligata!

Euf. Ma voi sapete ch' io sono marienta, che ho un marito, galantuomo cetto, ma un peco diffique. Non è geloso, ma ha sempre paura ch' io m' impegni in cose che non convengono allo stato nostro, e al modo suo di pensare. Ecco la ragione, per cui non



posso impeguarmi, senza prima intendere cosa vogliate da me.

Asp. Via, ve lo dirò. Voglio che questa sera veniate meco alla conversazione. Questa non è una cosa per cui abbiate a dirmi di uo.

Euf. Oh vertissimo! È una cosa diniente. Non potrei dire di no. Ma... sappiate, amica, che questa sera ho un impegno di restare in casa.

Asp. Beue, e noi verremo alla conversazione da voi. Euf. Bisognerebbe che lo sapesse il signor Pantalone. Asp. Che? avete da dipendere dal marito per tenere un poco di conversazione? Siete ben particolare davvero! Nella nostra compagnia siamo otto donne, ognuna delle quali si vergognerebbe dir queste cose al marito. Basta ch'egli lo sappia quando paga la cera, il caffe, o le carte, e qualche volta lo sa, quando gli tocca a pagare la perdita della consorte. Euf. Ciascheduna famiglia ha le sue regole particolari Asp. Oh, la vostra regola non mi piace!

Euf. Il mondo non sarebbe si bello, se tutti fossero di un umore.

Asp. Dunque in casa vostra non ci volete!

Euf. lo non dico di non volervi, dico che l'ha da super mio marito. Potrei anch' io prendermi la libertà di far senza dirlo, e son certa che non oserebbe rimproverarmi; pure gli ho sempre usato questo rispetto, e glielo userò sempre. Credetemi douna Aspasia, che a lungo andare non è poì cosa tauto cattiva questa discreta soggezion della moglie. Alla fine dell'auno si trova l'economia in bilancia, e la riputazione al sicuro.

Asp. Oh, oh, che massime antiche! Queste le avete studiate sui libri, non le avete certo imparate da

veruna donua del nostro secolo.

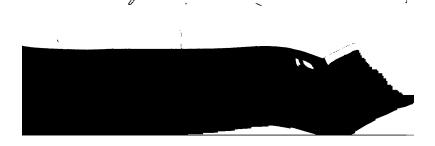

Euf. Queste son massime che ho imparate da me medesima, e sarebbero le vostre ancora, se un altro mondo non vi occupasse.

Asp. Per me son contenta così. Ho un marito, grazie al cielo, che non sa dirmi di no in niente. Vado dove voglio, e non glielo dico. Lo faccio venir con me se son sola, lo licenzio, se sono accompagnata. Invito a casa chi voglio; vado a pranzo fuori quando mi parc. Se spendo egli non dice nulla, se perdo egli paga; questo mi par che si chiami vivere.

Euf. Si, questo si chiama vivere alfa vostra maniera.

Asp. E la mia maniera è la più comune.

Euf. Cara donna Aspasia, è dunque vero che di me si mormora?

Asp. Si, e me ne dispiace infinitamente.

Euf. Si dice ch' io non pratico, perchè ho if marito geloso; che non comparisco, perchè ho il marito avare.

Asp. Cose che mi fanno arrossire per parte vostra.

Euf. E di quelle che vivono, come voi vivete, che cosa credete voi che si dica.

Asp. Io non saprei che cosa si potesse dire.

Euf. Ve lo dirò io quello che si dice: La tale non sa stima di suo marito; suo marito non sa stima di lei, perchè tutti e due hanno degli attacchi di cuore; quell'altra si serve di suo marito, come sarebbe d'uno staffiere, l'altra rovina la casa, colei è una civetta, una vanarella...

Asp. Di me si dice questo?

Euf. Non dico che si dica di voi, ma di chi vive all'usanza vostra.

Asp. Orsù, mutiamo discorso.

Euf. Si, mutiamolo, che mi farete piacere.

Asp. Mio fratello vuol venire a farvi una visita.



Euf. Sono molto tenuta alla bontà, che ha per me il signor don Luigi.

Asp. Spero che voi lo riceverete.

Euf. Se fossi in grado di non poterlo ricevere, è tanto gentile che mi compatirebbe senz'altro.

Asp. Lo conoscete voi mio fratello?

Euf. Ho avuto l'onor di vederio più volte in casa di mio padre.

Asp. In verità, per tutta la vostra casa non so che cosa non facesse.

Euf. È pieno di bontà il signor don Luigi:

Asp. Quante volte mi ha parlato di voi!

Euf. (Donna Aspasia è una sorellina pietosa.)

Asp. Qualche volta così per ischerso diceva egli: è un peccato che il signor Pantalone lasci così sepolta una donna di spirito, come donna Eufemia.

Enf. Don Luigi è compitissimo. Lascierà che tutti vivano a modo loro.

Asp. Guardate un regalo che mi ha fatto mio fratello.

Euf. Bel ventaglio! veramente di buon gusto.

Asp. Vi piace, donna Eufemia?

Euf. Certamente, nou si può negare che non sia bello

Asp. Se lo volele, siete padrona . . .

Euf. No, no, vi ringrazio.

Asp. Davvero, mi fate la maggior finezza di questo mondo.

Euf. In verità vi sono obbligata; sta bene nelle yo-

Asp. Se non lo prendete, mi fate torto.

Euf. Eh vin ! fate più conto d'un regalo di vostre fratello.

Asp. Don Luigi non mi dara dei rimproveri, se sapra che a voi l'ho donato; anzi si consolera, intendendo che una sua finezza sia passata nelle vostre mani; prendetelo.

Euf. Ma se vi dico di no.

Asp. Mi fate venir la rabbia. (s'alza)

Euf Mi dispiecera vedervi arrabbiata, ma io non n'ho colpa.

Asp. Donna Ensemia, vi levo l'incomodo.

Euf. Voi mi levate le vostre grazie.

Asp. Il ventaglio non lo volete?

Euf. No certamente, vi prego di compatirmi,

Asp Alla conversazione non volete venire. Qui non si viene senza il passaporto di vostro marito. Mie fratello non si sa se lo ricaverete.

Euf. - Guardate che stravaganze si sentono in questa casa! Chi ha giudizio non ci devrebbe venire

Asp. Me io vi voglio bene e ci sverrò. Mi caccerete · via se ci verrò?

Euf. Non son capace di un'azione cattiva .

Asp. Addio, donna Eusemia.

Euf. Serva, donna Aspasia.

Asp. (Che diavolo mi son ridotta a fare mio fratello! Ma non faremo nieute . In questa casa si vive troppo all'antica.) (parte):

Euf. Può sentirsi di peggio! Sotto protesto di buone amicizia vien una donna a aviarmi; vorrebbe introdurmi il fratello in casa, vorrebbe farmi prendere dei regali? Oh mondo, moudo, tu sei pur tristo! Cominciano a piacermi le stravaganze di unio marito; poiché queste affliggono, è vero, la persona in segreto, ma in pubblico non fanne ridicola a questo segno. Codesto si chiama vivene ? Codesto si chiama impazzire. Vera vita dell'uomo è quella obe è regolata dallo spirito dell'onore.

#### ATTO SECONDO

#### SCENA PRIMA.

#### Camera di donna Eufemia.

#### ARGENTINA, C TRACCAGNINO.

Fracc. : Vien quà, Argentina che t'ho da contar una bella cosa .

Arg. Eccomi: che cosa hai da contarmi?

Trabe. M'è successo ozi quel che no m'è successo mai.

Arg. Che cosa mai t'è successo!

Tracc. M'è sta regalà un ducato.

Arg: (Oh bella! questo è il giorno de' ducati.) Chi te lo ha regalato?

Traco. Me l'ha da Brighella, me paesan, el servitor de sior don Luigi.

Arg. St, st, to conosce. Per qual causa ti ka regalato un ducato? Per il tuo bel viso, no certo.

Prace. Se non fusse per una certa ambassada, che ho da far sila patrona per un certo regaletto che i ghe vol mandar.

Arg. Oh, bravo davvero! c' è questa bagattella di mazzo, è vai mondicando di perchè?

Trazc Mo, se per ogni ambassada i donasse un ducato, el sisia el più bel mestier de ste mondo.

Agg. Traccaguino, ti ho da dire una cosa ..

Trace. Cossa m' atu da dir #

Arg. Quel duonte è mio :

Tracc. L'è too? mo per cossa?

Arg. Le ambasciate alla padrona tocca a me a farle, e se quel ducato l' hanno dato per questa causa, il ducato è mio.

Tracc. Donca no i me l'averà dà per sta causa.

Arg. Senti, Traccagnino; non faccio già per mangiarti un ducato, che sai benissimo ch'io non sono interessata. Ma quella moneta senz'altro te l'hanno data per questo; e se vuoi servire l'amico, hai da passare per le mie mani; e s'io m'incomodo, è giusto che le mie fatiche siano ricompensate.

Tracc. Cossa intendi tu mo de dir? Mi no se capisso.

Arg. Intendo dire, che se tu hai avuto un ducate, io
non te lo levo, ma mettiti le mani al petto, me ne
toccava uno anche a me.

Tracc. Se me metto le man al petto, no me par che tetocca gnente.

Arg. E l'imbasciata non si farà.

Tracc. E se no se fa l'ambassada, m' ha dito Brighella che ducati no ghe ne vien più.

Arg. Vedi dunque se te l'hanno dato per questo? Ma senza un altro ducato a me, non si fa l'imbasciata.

Trace. Adesso andero a dirgh a Brighella che el me daga un altro ducato per ti.

Arg. No; facciamo cosi; non perdiamo tempo. Dammi intanto quello che tu hai, poi lo dirai a Brighella, te ne farai dare un altro per te.

Trace. E se nol me lo volesse dar?

Arg. Fidati di me, e non pensar altro. Sai chi sono. Non son ragazza capace di mangiarti un ducato.

Tracc. Tiò, tel dago cole lagreme ai occhi.

Arg. (Quanto ci è voluto! Me lo son guadagnato a forza di parole.) (do se)

Trace. El primo ducato che ho avà a sto mondo.

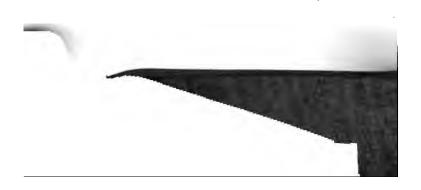

Arg. Dimmi l'ambasciata che s'ha da fare alla nos Prace. L'ha dit cusi Brighella ... Arg. Eccola la padrona. Falle l'ambasciata, e non Zracc. Tocca a ti, che ti ha avù el ducato.

Arg. Ajutero la barca; secondero l'intenzione; facilitero il negozio. Vedrai che questa moneta me la

### SCENA IL

D. Eupemia, e detti. Che fai tu in questa camera? Sai pure il padrone nou ti ci vuole (a Traccagnino) Arg. Signora, egli ha da fare un'ambasciata.

ŧ

Euf. Un'ambasciata? per parte di chi?

Arg. Via di'alla padrona quello che tu devi dire. Tracc. Ghe diro, siora. Conossela Brighella, servidor

Euf. Lo conosco. Lo manda forse donna Aspasia di

Trace. Gnora no . Lo manda proprio sior don Luigi con un bazil tanto fato d'arzento pien de cioccolata. Euf Un bacile di cioccolata a chi la manda?

Traec. Tutta sta roba el dis cusi, che la vien a vusioria.

Trace. Eh! no la vasa miga in colera. Nol ghe manda miga la cioccolata sola; m' ha dit Brighella che el gha ordene de lassar el bazil. Euf. Temeratio! di'a colui che se ne vade im-



tamente. Riporti il bacile, come sta, al suo padrone; e tu frasconcella, tu che sai la mia delicatezza. in simile cose, ardisci favorire un'ambasciata di talnatura?

Arg. Signora, io non credeva...

Euf. Sei una temeraria.

Tracc. Poverazza ! no la ghe staga a criar; no la l' ha fatto miga con missuna malizia, la l'ha fatto per el ducato.

Euf. Che dici tu di ducato? avreste preso forse qualche moneta per si bell'uffizio? Se me lo potessi sognare ti caccerei via in questo momento.

Arg. Possa morire, se ho nè anche veduto in faccia colui che vi volea parlare.

Euf. Va subito; fa che Brighella se ne vada immediatamente, prima che il signor Pantalone ritorni a casa. (a Traccagnino)

Tracc. Arzentina, me raccomando a ti.

Arg. 'Dice bene la mia padrona. Le signore della sua sorta non ricevono regali.

Tracc. Recordete, Arzentina ...

Arg. Animo, ubbidisci la tua padrona.

Euf. Vatteue, prima che colui ardisca passare avanti.

Tracc. Ma! el ducato?

Arg. Il ducato è mio. Tu non ci entri.

Tracc. Ghel dirò alla patrona.

Arg. Si, ora glielo dico io, e vedrai se ho ragione. Signora, se viene il padrone, e vede quell'uomo in casa, saranno guai.

Suf. Presto, dico, vallo a licenziare, e poi torna quaacc. Sia maledetto! Toh, el ducato no lo vadagno



Euf. Senti .

Tracc. S'ela pentida?

Euf. Di a Brighella che ringrazi per me il suo padrone, che scusi se gli rimando indietro la cioccolata, perchè mi fa male, e non ne bevo.

Tracc. Più tosto per giustarla la beverò mi.

Euf. Mi hai inteso? Vattene ed ubbidisci.

Tracc. No m'arrecordo più cossa che gh'abbia da dir; quel ducato m'ha messo in confusion. (parte)

#### SCENA III.

### D. Euremia, ed Angentina, poi Traccagnino che torna

Euf. Ebbene, signorina, che vuol dire Traccagnino del suo dacato? che mistero vi è sotto?

Arg. Sentite che pretensione ridicola ha colui . Il signor dottore, come sapete mi ha donato un ducato; l' ho detto così per modo di discorso a Traccagnino, e egli pretende ch'io gliene dia la metà.

Euf. Con qual fondamento lo pretende?

Arg. Perchè è uno sciocco; ma uno sciocco malizioso.

Euf. Quello, mio padre l'ha dato a te, ed è roba tua.

Tracc. Siora patrona la me bastona che la gh' ha rason.

Euf. Perche? che hai tu fatto!

Tracc. No m'ho recorda guanca una parola de quel che' la m'ha ditto de dir a Brighella.

Euf Bravissimo! al tuo solito. Mio marito spende bene con te il suo denaro.

Tracc. El glie ne spende tanto pochetto.

Euf. Ora con lui cosa si farà?



Trace. Mi dirai debolmente, che ela in persona ghe disesse la so rason.

Arg. Traccaguino non dice male; la risposta andera più a dovere.

Euf. Che infelicità con costoro! Fallo passare.

Tracc. Gnora si .

Arg. Domanda, Traccagnino, alla padrona del ducato. È vero, siguora, che è tutto mio, che a Traccagnino non ne tocca?

Euf. Certamente: questa è giustizia.

Tracc. De sta sentenea me ne appello.

Arg. A qual tribunale?

Trace. Al tribunal delle patrone che no recusa i regali. (parte)

Arg. (Maledetto!) Costui è uno stolido. Non sa che diavolo si dica.

.Euf S'egli è sciocco, non l'esser tu . Bada bene a non mi mettere in qualche impegno.

Arg. Oh! signora mia per me non c'è dubbio. Sapete la mia delicatezza in proposito di queste cose. Se vedessi l'oro tant'alto, non c'è dubbio che io vi parli.

#### SCENA IV.

BRIGHELLA con bacile, e dette.

Brig. Servitore umilissimo. Patrona mia riveritissima.

Euf. Voi siete il servitore di don Luigi?

Brig. Per servirla.

Arg. (Oh peccato! tanta bella cioccolata!)

Brig. El me patron el ghe sa umilissima riverenza, e el la prega a degnarse de sentir un poco della so cioccolata.

Arg. (Anche il bacile!) (piano a Brighella)



Brig. (S1.) (piano a Argentina)

Euf. Dite al vostro padrone che lo ringrazio infinitamente, che cioccolata io non ne bevo, perchè non mi conferisce allo stomaco, e riportatela dove l' avete presa.

Brig. Cara signora, se la ghe fa mal, la bevera la so cameriera.

Arg. Certo; a me non fa male.

Euf. M'avete inteso? Ve ne potete andare.

Brig. E al me patron la ghe vol far sto affronto? Poveretto mi ! se ghe porto indietro sta cioccolata, e sto bacil...

Euf. Anche il bacile era destinato per me?

Arg. Si signora, che vi pare?

Euf. È troppo compito il signor don Luigi. Ditegli che la cioccolata mi sa male, ed il bacile mi offende.

Arg. In quanto a me non mi offenderebbe nè meno, se me lo dessero nella testa.) (da se)

Brig. Certo l'è un gran affronto, ma ghe vorrà pazienza.

Euf. Meno ciarle, galantuomo. Andate.

Brig. Vado subito. Pazienzal Servitot umilissimo. (va per andare e incontra Pantalone)

### SCENA V.

#### PANTALONE, e detti.

Pant. Cossa gh'è! (a Brighella)

Brig. (Oh diavolo!) (da se sorpreso)

Euf. Vedete, marito. Il signor don Luigi manda a voi quel bacile di cioccolata. Io non lo voleva ricevere senza ordine vostro.

Pant. Lo mandelo a mi, o lo mandelo a vu?

Tom. XXI.

Euf. Io credo lo mandi a voi. Con me non ha niente che fare.

Pant. Amigo, a chi mandelo el sior don Luigi tutta sta roba? a mi, o a mia muggier?

Brig. (Ho inteso el zergo.) El me padron la manda a vussioria, el ghe fa reverenza, e el lo prega de farghe l'onor de assaggiar la so cioccolata.

Pant. E el bacil?

Brig. Se no la sa dove metterla, ho ordene de lassarghe anca el bacil.

Pant: Veramente xe tutto pieu in casa; no saveria dove metterla.

Arg. (Questo l'intende bene, altro che la padrona!)

Pant. (M'immagino per cossa che don Luigi me manda sto regalo.) (a donna Eufemia piano)

Euf. (E perche mai!) (piano a Pantalone)

Pant. (El vorrà domandarme dei bezzi in prestio, ma senza pegno no ghe ne dago:) (piano a donna Eufemia)

Euf. (Povero mio marito, l'interesse l'accieca!) (da se)

Arg. (Che dite eh? Il marito è più discreto della moglie.) (piano a Brighella)

Brig. (Me piase quelle mujer che anca in ste cose le vuol depender dai maridi.) (piano ad Argentina)

Pant. Orsù lassi quà, e riograzie sior don Luigi. Quando lo vederò, farò le mie parti. (a Brighella)

Brig. Consegnerò el bacil alla cameriera.

Pant. No no; demelo a mi. Custia la xe golosa, la la magneria mezza, e po la ghe farave mal.

Arg. (Addio cioccolata. Quella non si vede più.)
(da se)

Pant. Ecco fatto. Deme el bacil, e ve ringrazio. Brig. Signor...



Pant. Cossa gh'è? aveu gnente da dirme?

Brig. Guente. Ghe son servitor.

Pant. Parle, se me vole dir qualcossa.

Brig. Diria, ma ho rossor.

Pant. (Stè a veder.) Parlè, parlè liberamente.

Brig. Se la me donasse da bever l'acquavita.

Pant. Che! stè qua per questo! Me rincresce che no gh'ho monea, no gh'ho gnente da darve; se volè un poco de cioccolata, ve la darò.

Brig. Anca quella no la saria cattiva.

Pant. Aspette. (da un bastone ne rompe un pezzo)

Arg. (Non è poco che usi questa generosità.) (da se)
Pant. Tolè, gustela anca vu. (a Brighella)

Brig. Grazie, grazie, la me fa mal. (Avaro maledetto, se pol dar de pezo!) : parte)

#### SCENA VI.

#### PANTALONE, E. EUFEMIA, e ABGENTINA.

Pant. Se nol la vol, so danno; anca questa la sarà bona per una chichera almanco.

Arg. Datemelo a me quel pezzetto di cioccolata.

Pant. La te farà mal, la te farà calor. Ti xe una zovene, ti xe de sangue caldo. La cioccolata non xe per ti.

Arg Oh, benedetto il mio padrone, che ha tanta carità per me! (Affrica maledetta!) (da se)

Euf. Povera ragazza! dategliene un pezzolino.

Pant. No glie voggio dar niente. Vu no ve u'im-

Euf. Per me non ve ne domando.

Pant. Se me ne domandassi, no ve ne daria.

Euf. Pazienza!

Arg. Siete pur crudele, signor padrone!

Pant. Ve via de qua.

Arg. Perche, signore?

Pant. Va via de qua.

Arg. Ma io . . .

Pant. Via via, impertinente. Te bestonero.

Arg. Diavolo! Satanasso! Mummia maledetta! (parte)

#### SCENA VII.

#### D. EUFEMIA, e PANTALONE.

Pant. Se te chiappo . . .

Euf (È alterato; sarebbe meglio ch' io me ue andassi.)

Pant. (Un bicil de cioccolata!) (da se)

Euf. lo me n'anderò, se vi contentate.

Pant. Siora no. (Anca el bacil!) (da se)

Euf. (Priucipia a farmi paura.) (da se)

Pant. Quel staffier che ha portà sta cioccolata, giera un pezzo che el giera qua?

Euf. Non era molto.

Pant. No giera molto. L' ha parlà con vu un pezeto però.

Euf. Volea lasciare il bacile senza di voi, ed io non l'ho voluto ricevere.

Pant. Se el cercava de mi, che necessità ghe giera che el venisse in te la vòstra camera?

Euf. È stato quello sciocco di Traccagnino; io non ue ho colpa.

Pant. La patrona no ghe n'ha colpa. Eppur sta cioccolata, sto bacil, ghe zogheria che nol vegniva a mi.

Euf. Avete pur sentito che cosa ha detto Brighella.



Pant. Che son dreto anca mi la mia parte. Ela l'ha dito che il regalo vegniva a mi. El s'ha taccà al partio, e se crede che mi l'abbia bevua.

Euf. Ma, caro signor Pantalone, compatitemi, con tali sospetti in mente, perchè prendete il bacile e la cioccolata?

Pant. L'ho fatto per politica. Perchè no se veda quel bacil a tornar fora de sta casa; perchè el visinato no mormora; e anca per non entrar in qualche impegno con don Luigi, che el xe un omo bestial.

Euf. Non so che dire. Tutto quello che fate voi è ben fatto.

Pant. E tutto quel che se vu, xe mal satto; e se una donna senza giudizio, una semua senza reputazion.

Euf. Come? Per qual ragione mi dite questo?

Pant. Perchè, se a don Luigi no gh'avessi dà qualche bona speranza, nol ve manderave i regali.

Eu f. Ma non avete detto che l'avrà mandato per indurvi a prestargli qualche denaro?

Pant. Scuse magre. Se el gh'avesse bisogno de bezzi, nol comprarave li bacili d'arzento. Scuse magre, ve torno a l

Euf. Questa non è mia scusa, è stato un vostro pen-

Pant. Busiara! falsa! frascona!

Euf. Voi m'ingiuriate a torto.

Pant. Se non veniva a casa mi, el bacil se scondeva.

Euf. Non è vero.

Pant. No ze vero? a mi se responde no xe vero? No so chi me tegna...

Euf. Ammazzatemi una volta, e levatemi da queste pene.

Pant. Si, ve coperò.

IL GELUSO AVARO SCENA VIII. Perche accopparia, signorel perche accopparia? Neugo s vegniu a far iu casa una il mio sangue, la ne. Costa vegniu a far iu casa una il mio sangue, la pant. In casa mia no se vien senza mia licenza. lipant. Na chi porta i bacili d'argento può venire liDott. Ma chi porta i Il cielo i na manualo de para mia licenza. Ent. (Il cielo l. ha mandalo.) Punt. Vostra fia xe quella che li riceve. saputo ogni.

Dolt.

Min Golimola non lo avribbe ricevulo

Acchelatevi, non lo avribbe ricevulo

Min Golimola non lo avribbe ricevulo

Acchelatevi, non lo avribbe ricevulo

Min Golimola non lo avribbe ricevulo Mt. Acchetatevi, che larete meglio. Ho sa puto ogai
cosa. Mia figliuola non lo avribbe maledetta avarizia
cosa. Mia nrean ner la vostra maledetta avarizia pant. Vostra fia ze quella che li riceve. cosa. Mila nguucia non 10 avreune recevulo, se vosa sia.

Nula nguucia non 10 avreune la cosa sia. Likeuing mi pa detto cowe la coga eta . Levelazza del diavolo l) avete levali ad Eufen la avava del diavolo che avava la avava del che la avava del con la con la avava del con la co mi na sucora dello che avera dani dello che le aveva d n ciarliera è colei! Mi dispiace assaissimo (Leveunazza del diavolo!) ciarilera e cuici ( in auando la li vol. i xe abbia dello.) i quattro accchini per xe qui bo lollo eni: muando la li vol. i xe To sono i quanto la li vol, i xe nale ch' jo gli dia dei deuari, non nesialità se so pare . la saria dar qualche zecchin. mpre in case vostra sieno rasserenando.) adeghelo a cla. Digelo liberamente, signora donna Eufemia, crio mai mil songio fastidioso? ve tormentio mai?

Euf. No certamente, signor padre. Il signor Pantalone è con me discretissimo.

Pant. Sentiù l'un marito come mi no se trova.

Dott. Potete gloriarvi di avere una moglie che è una pasta di zucchero.

Pant. Ela e mi, semo do colombi.

Dott. Non vi è pericolo di alcuna cosa. In mia casa è stata ben allevata.

Pant. E mi vivo coi occhi serai; conosso che la xe una donna, e no son zeloso. È vero muggier? mi no son zeloso.

Euf. È verissimo. (sospirando)

Pant. Sospirè? per cossa?

Euf. Perchè son cose che mi consolano.

Pant. (Eh, te cognosso! Anderà via to pare.) (da se)
Dott. Mi dispiace dell'accidente di questo bacile. Sono cose che possono dar da dire; credetemi, genero mio caro, che questa volta non vi siete contenu-

to da vostro pari.

Pant. I m' ha chiappà all' improvviso, no ho avu tempo de pensarghe suso.

Dott. Sareste ancora a tempo per rimediarvi.

Pant. Come?

Dott. Dovreste a quel signore rimandare la roba sua.

Pant. Adesso no xe più tempo. No saveria come far.

Dott. Lasciate fare a me; datemi quel bacile, e non dubitate. La cioccolata non importa. Il male sta nel bacile. Consegnatelo a me, che troverò la maniera di rimandarlo.

Pant. Sior missier, vu no me conseggiè ben . Questa ze la maniera de trovar un impeguo . Saveu cos sa clie farò? ghe ne farò far un compagno, ghe to con contratte en cont



suso del casse, e del zucchero, e lo manderò a regalar a don Luigi. Così saremo del pari con nobiltà. con pulizia. Ah ! cossa ve par ?

Dott. Ancora così anderebbe bene. Basta che se ne trovino de' fatti.

Pant. Senz' altro .

Dott. De' bacili ve ne saranno de fætti?

Pant. Seguro.

Dott. Da bravo dunque, non perdiamo tempo.

Pant. (Vago subito a vender questo, mà no a com-

prarghene un altro.) (da se partendo)

Euf. (Mi pare impossibile che lo faccia.) (da se) Pant. (Sto vecchio resta qua con mia muggier... eh? el ghe poderave donar qualche cosa.) (parte)

#### SCENA IX.

#### D. Eufemia, e il Dottore.

Dott. Dapete figliuola mia, per qual cosa sono tornato da voi questa mattina?

Euf. Perchè mai signor padre! ogni volta che vi vedo, uni consolate.

Doit. Son tonato da voi, perchè nell'andare a casa mi è stato raccontato di questo gran bacile pieno di cioccolata, che vi è stato portato a casa in tempo che non vi era vostro marito; e mi è stato detto che in bottega dello speziale la gente si è messa a ridere; ed ha principiato a mormorare. lo non sapeva cosa fosse questo negozio. Son corso per vedere e per seutire. Ma poi Argentina mi ha raccontato il tutto, ed ho saputo quello che ha fatto il matte di vostro marito.





consorte un leoue, e lo sopportate per sì lungo tempo? Vi ho ancor io consigliato a soffrirlo finche ho creduto che il suo carattere si potesse tollerare; ma ora che sento che si rende insoffribile, e che siete tormentata in questa maniera, son qua, Eusemia, son vostro padre, venite con me, voi starete con me. Fin che son vivo, voi sarete padrona della mia casa, e di tutto il mio cuore.

Euf. (Oimè! che ho fatto mai? perduto ho in un punto tutto il merito della tolleranza. Impegnata a sostenere il decoro di mio marito per si lieve cagione lo avrò io calpestato!) Ah! signor padre, compatite la mia debolezza. Noi donne abbiamo de' momenti inquieti, de' momenti funesti. Mi avete presa in punto che mi sentiva oppressa, nè saprei dire il perchè. La vita, che mi fa vivere mio marito, non è si trista che possa ridurmi ad una violenta risoluzione. Compatitemi, scordatevi delle mie doglianze, non mi credete, allorchè io parlo senza pensare. Sì, mio marito mi ama; e se ora mi sgrida è padrone di farlo, ed io meriterò che mi sgridi . L'ambizione talora mi eccita a desiderare quello ch'io non ho; ma finalmente quello che ho, mi basta. Credetemi or che vi parlo senza passione. Ponete in quiete l'animo vostro; il mio è calmato. Mi pento di quel che ho detto; arrossisco di me medesima, e queste lacrime che ora mi grondano dagli occhi, non sono effetti delle mie disgrazie, ma del mio giustissimo pentimento. (parte)

Dott. Venite qui; sentitemi, vi credo e ci rimedierò.
Infelice! (parte)

# ATTO SECONDO.

# SCENA X.

Camera di Pantalone, tavolino, e sopra la Cioccolata, • bacile, bilance, calamajo, e

Sto bacil l'averave da esser di vinti onze almanco. Voggio pesarlo. No voggio che i oresi me gabha in tel peso. Quando pavero pesa mi mi savero rego-Jar. A sto mondo tutti cerca de ingannar, no ghe Più sede, no ghe altro che interesse. (pesa il bacile)

## SCENA XI.

Traccagnino, e dello.

Sior patron.

Pant. Cossa vustu ! (copre)

Pant. Che visita? adesso no ricevo visite. Ho da far, Trace. Ah, sior patron ... Pant. Cossa gh'e?

Tracc. L'è un odor che me consola el cuor.

Prace. Za che patisse la gola, lasse almanco che se cou-Pant. Gola de porco! va via de qua.

Pant. Chi xe che me domanda?



Tracc. El sior don Luigi, quello che gh'ha mandà...

Pant. No lo posso recever. Dighe che no posso, che el me perdona... non posso recever.

Tracc. Ghe lo diro. Sior patron...

Pant. Cossa vustu?

Tracc. Almanco una nasadina per carità.

Pant. Presto, va da don Luigi, che nol vegnisse avanti. El sarave capace de farlo. Dighe che sarò da elo.

Tracc. Sior sh. (Ghe ne voi magnar se ghe fusse la forca.) (parte)

#### SCENA XII.

PANTALONE, poi TRACCABRINO che torna.

Pant. Caspita, el xe lesto sto sior ganimede! Sta civiltà no la me piase; e pur sarave ben che sentisse un poco cossa che ei sa dir, e scovrisse terren.

Tracc. El dis cusì el sior don Luigi, che vussioria s'accomoda se l'ha da far, che intanto l'anderà a dar el bon zorno alla patrona.

Pant. No no; dighe che nol s'incomoda. Più tosto che el vegna da mi; se el vol... aspetta, deboto ho fiuio. Anca questa xe fatta. Presto, falo vegnir. (ripone la cioccolata)

#### SCENA XIII.

Pantazone, poi D. Luiei.

Pant. Cossa diavolo vorralo da mi don Luigi? oh bela! el voleva andar da mia muggier. Siben la

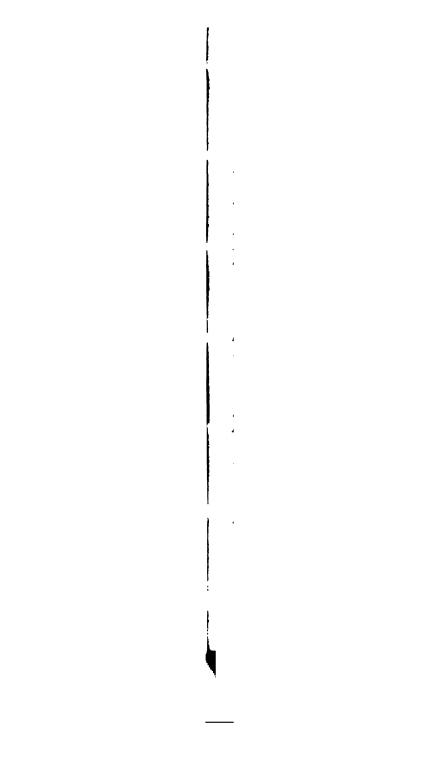

Pant. Credo cha a mia muggier nol farave mal.

Luig. Anzi vi assicuro che le farebbe benissimo. Volete che glie l'andiamo a presentare?

Pant. Bisoguerave che la me permettesse, che ghe ne mettesse un poco in t'una mia bozzetta.

Luig. Oibò, madama si servirà di questa. Favorisca di tenerla. lo ne ho delle altre.

Pant. La vol favorir mia muggier anca della bozzetta?

Luig. È una piccola cosa; mi onorerà, se si compiacerà di riceverla.

Pant. Cancherazzo I la la receverà seguro, e la ghe sarà obbligada. Vago se la se contenta, a portar-glie le so grazie.

Luig. (h! in quanto a questo poi favorisca. (gli leva la boccetta) Voglio aver io quest'onore di presentarla a madama.

Pant. (Diavolo! son imbroggià; non vorria perder questa bozzetta. (da se)

Luig. Padron mio, che difficoltà ha vosignoria, ch' io faccia una visita alla signora?

Pant. Oh! la vede ben ...

Luig. lo sono un galantuomo, un uomo onesto e civile, e so trattare colle persone di garbo, e non son capace di prendermi quelle libertà che non si couvengono.

Pant. Son persussissimo.

Luig. E questo che vosignoria mi fa, è un affronto.

Pant. No la se scalda...

Luig. Cosa crede, ch'io le voglia rubar la moglie? Per la signora donna Eusemia ho tutto il rispetto. Ella è una signora piena di merito; ma io so le mie convenienze.

Pant. No gli'ho gnente in contrario.

Luig. E se crede ch'io le abbia mandata quelta

cioccolata per qualche secondo fine, s' inganna. L' ho fatto per un atto di buona amicizia. Perchè la signora donna Eufemia ho avuto l' onor di conoscerla prima, che fosse moglie di vosignoria, e col bacile non intendo affrontarvi. So che non avete bisogno di queste cose. Siete padrone di rimandarlo.

Pant. Via, sior don Luigi, no la me creda così iucivil che no sapia agradir una finezza. Queste le xecosse che se passa in grazia della bona amicizia.

Luig. Ma voi non mi trattate da amico, vietandomi di usare un atto di stima, e di rispetto verso vostra consorte.

Pant. La ghe vorria dar quella bozzetta?

Luig. Sì, per soccorrerla, se le duole il capo.

Pant. E lassarghe el remedio per i so suturi bisogni?

Luig. Certamente; amo la salute delle persone di merito.

Pant. Via, la lassa che vaga a veder cossa fa donna Eufemia.

Luig. E io dunque? ...

Pont. La se lassa servir, o anderemo da ela, o la farò vegnir qua. In ogni maniera voggio che sior 'don Luigi gh'abbia el piaser de darghe quella bozzetta con quel prezioso liquor, che per la so testa sarà una mana.

Luig. Tutto quel che da me dipende sarà sempre a vostra disposizione, non meno che della siguora...

Pant. Obbligatissimo alle so finezze. Oe Traccagnin.



#### SCENA XIV.

#### TRACCAGNINO, e detti.

Trace. Sior .

Pant. (Resta qua, finche torno; varda che sto sior no pottasse via qualcosa.) (parte)

Luig. Traccagnino, che ha la tua padrona?

Tracc. La sia ben per servicla.

Lug. (Pantalone bugiardo!) Sai che le dolga il capo? Tracc. Mi credo de no.

Luig. (Se continua a burlarsi di me, voglio che se ne penta.)

Tracc. No so, se vossignoria sia informada de un certo ducaro...

Luig. So che Brighella ti ha donato un ducato.

Tracc. No so se la sappia, che quel ducato no l'era mio.

Luig. E di chi cra dunque?

Tracc. I dise cusi che l'era de Argentina cameriera della patrona; e mi pover omo son restà senza.

Luig. Chi ha detto che quel ducato non fosse tuo, ma si dovesse alla cameriera.

Trace. L'ha dito la padrona, l'è stada ela che ha fatto sta giustizia.

Luig. (Dunque donna Eufemia sa le mancie che io do, sa la premura che ho per lei e l'approva i non occorre altro, siamo a cavallo.) (da se)

Tracc. E cusì, sior, mi son restà senza el ducato.

Luig. Eccone un altro, e di più se vuoi.

Trace. La faza ela; mi no dirò mai basta. L'è qua el patron. Vago via, ghe son servitor. (parte)

Luig. Ecco Pantalone con donna Eufemia. Per quel che

io vedo, il denaro può tutto. Quasi quasi questa troppa facilità mi raffredda. La credeva più sosteauta, e quegli stolti dicevano, non farete niente:

#### SCENA XV.

#### PANTAZONE, D. EUFEMIA, e detto.

Pant. L'eco qua siora donna Eufemia, che vuol riverir el sior don Luigi.

Euf. (Imprudentissimo uomo ! vuol farmi fare di quelle figure che non mi convengono.) (da se)

Luig. Signora, ho l'onore di rasseguarvi la mia umilissima servità.

Euf. Sono tenuta alla generose finezze.

Pant. (Prontal la responde coa spirito ai complimenti.)
(da se)

Luig. Mi aveva fatto credere il signor Pantolone, che aveste un eccessivo dolor di capo, e ciò mi recava una pena infinita.

Euf. Grazie al cielo ...

Pant. Grazie al ciel la sta qualcossa meggio, ma ancora el dolor xe ustinà. El gh'ha un spirito ezelente el sior don Luigi per el mal de testa. (a donna Eufemia)

Luig. Si, siguora; per dir il vero, questo mio spirito è un rimedio esperimentato.

Euf. Occorrendo vi pregherò.

Pant. Occorendo? in ste cosse non ghe vol complimenti. Le medesine no se recusa.

Luig. Ecco, signora, se vi degnate.

Euf. In verità non mi occorre.

Pant. Che smorfiosa! ghe diol la testa come una bestia,

Tom. XXI.

e per soggezion no la vol el remedio. La me fa una rahia che la coperia.

Luig. Via, signora, compiacetevi...

Pant. Via, gradi, tolela. Se tratta della vostra salute. No me fe andar in colera.

Euf. Per compiacervi ne beverò due sorsi.

Pant. Sior don Luigi ve la lassa per quando ghe n'avere bisogno; no ze vero? (a don Luigi)

Luig. Verissimo, così desidero.

Euf. Non parmetterò certamente...

Pant. Via, tolela. Queste le xe cosse lecite e oneste.

Se tratta d'un medicamento. Se susse qualcoss' altro, no lo permetteria. Dè qua, la metterò via mi, acciocchè no la perdè, acciocchè no i ve la roba. (gliela prende)

Euf. (Oh questo mio marito diventa ogni di peggiore.) (da se)

Luig. Signora, non voglio vedervi in piedi. Ecco, mi prenderò l'ardire di presentarvi una sedia. Pant. (El principia a voler sar da padron.) (da se)

Euf. Sono tenuta alle vostre grazie. (siede)

Pant. (Maledetta ! l'accetta, e la se senta.) (da se)

Luig. Mis sorella m' ha imposto di riverirvi.

Euf. Obbligatissima alla signora donna Aspasia. Ma voi signore, state in piedi.

Luig. Sederò anch' io, se mi permettete. (prende una sedia)

Pant. (Meggio!) Donna Eusemia saressi meggio a audarve a riposar. El spirito opera più quando se repossa.

Euf. Anderò dove comandate.

Luig. Avrò l'onore di servirvi alle vostre stanze.

Pant. No la s'incomoda, sior, la servirò mi.

Luig. Signor Pantalone, per quel ch' io vedo, voi siete

geloso. Non parmi di meritare un simile trattamento.

Euf. Arrossisco per lui e per me.; (da se)

Pant. Mi zeloso? v'ingannate. (Sto senza creauza el votrà rimproverarme quelle freddure che el m'ha donà.) Mi non son zeloso, e che sia la verità vago a far un interesse, restè qua cou mia muggier. (a don Luigi)

Euf. No, no, andiamo. (6' alza)

Pant. Restè, ve digo. (a donna Eufemia)

Euf. Ma se io ...

Pant. Ma se mi voggio che restè. Quando voggio, no se responde. (parte)

#### SCENA XVI.

D. EUFRMIA, D. LUIGI, PANTALONE SOLLO la portiera.

Euf. (Gran pazienza è la mia.) (da se)

Luig. Donna Eufemia, permettetemi ch' io dica che voi meritereste un marito migliore.

Euf. Signore, io ne son contenta; e voi, perdonatemi, non avete ragione di parlare così.

Luig. Certamente, non dovrei dolermi di lui, se mi concede di peter restare da solo a sola con voi.

Euf. Egli l'ha fatto per disingannarvi del mal concetto che avete del suo costume.

Luig. Lodo una moglie che sa disendere il suo marito.

Euf. Ed io non lodo quelli che del marito parlano con poco rispetto alla moglie.

Luig. Non temete ch' io voglia più dispiacervi per questa parte. Troppo vi stimo per non evitare il pericolo di disgustarvi.



Euf. Esfetto della vostra bontà.

Pant. (Vela qua, parole tenere!) (da se di lontano)

Luig. Perdonate, signora, se ho ardito stamane farvi parte della nuova mia cioccolata.

Euf. Non era necessario che v'incomodaste per favorirmi.

Pant (El l'ha mandada a ela, e no a mi.) (come sopra)

Luig. Mi consolo per altro, sperando le mie attenzioni gradite.

Euf. lo non voglio usare degli atti d'inciviltà; però non credo avervi dato verun segno di essermi di ciò compiacinta.

Luig. È vero che voi non avete voluto insuperbirmi con espressioni di troppa bontà; per altro la fortuna ha voluto beneficarmi, assicutandomi che non sono da voi sprezzate le mie premure.

Euf. Di grazia, don Luigi, chi vi ha fatto credere che i vostri regali non mi dispiacciano?

Luig. Signora, non parlo de' miei regali, perchè sono cose, delle quali mi vergogno parlare; ma trattandosi della premura che per voi nutro, so che vi degnate gradirla. Non vi sdegnate, me ne assicurano i vostri servi.

Euf. Costoro non possono dirlo.

Pant. Siora sì, i saverà quel che i dise. E se no basta l'asserzion dei servitori, anca mi assicurerò sior don Luigi della so bona grazia. Síazzada! me maraveggio che se parla cusì. (verso don Luigi)

Luig. Come? che impertinenza è la vostra? così vi

Pant. Mi no la gli'ho con ela, patron. De ela parlo co la bocca per tera. Un zovene lo compatisso, se

el cerca de devertirse. Me maraveggio de sta mata de donna, che no gha gnente de reputazion.

Euf. Se non avessi riputazione, vi risponderei come meritate. Il tacere ch'io faccio è la maggior prova della mia onestà, della mia prudenza. Esaminate voi stesso, e troverete di chi è la colpa, e di chi è l'innocenza. (parte)

#### SCENA XVII.

#### D. Luigi, e Pantalona.

Luig. Giuro al cielo, mi avete fatta un'azione indegna.

Pant. Mi? cossa gh' hojo fatto? Non l'ho lassà qua con mia muggier? Mi no son zeloso.

Luig. Siete stato ad udirci dietro d' una portiera.

Pant. No xe vero.

Luig Non è vero? Uomo incivile! Non siete degno di una moglie di quella sorta, e giuro al cielo, voi non la possederete più lungamente.

Pant. Vorla fursi . . .

Luig. Voglio farvi vedere chi son io, chi è vostra moglie, e chi siete voi. Sì, io sono un uomo d'onore, vostra moglie è una savissima donna, e voi...

Pant. E mi ?

Luig. E voi siete un indegno. (parte)

Pant. Corpo de bacco! le xe cosse che le me fa vegnir la rabbia. Se el precipitar no costasse bezzi, voria far veder chi son. Sento che la colera me soffoga. Presto un poco de spirito. Sta bozzetta, che la sia d'oro? Voggio andarla a toccar colla piera del paragon. (parte)



#### SCENA XVIII.

#### Camera di don Onofrio.

## D. ONUFRIO, C AGAPITO.

- Onof. Così è, signor Agapito, qui mi mancano cento scudi. Non occorre sospettare che mi sieno stati rubati. Le chiavi le tengo sempre attaccate alla ciutola.
- Agap. Dunque, come pensa che sieno audati li cento scudi?
- Onof. Ho venduto mille cinquecento tumuli di grano a dieci carlini il tumulo a Pantalone de Bisognosi, ed ecco qui la polizza che parla chiaro. Jeri sera mi ha portati Pantalone i denari. Gli ha contati da lui medesimo. Io aveva sonno, non ci ho abbadato; ora conto i mille scudi, e trovo che ne mancano cento.
- Agap. Ergo il signor Pantalone le avrà dato cento scudi di meno.
- Onof. La conseguenza va in forma. Qui non ciè stato nessuno.
- Ag np. Quell'avarone è capace di questo e d'altro. E poi, favorisca, vosignoria vende il grano a questo prezzo?
- Onof. Mi ha fatto credere Pautalone, che se turdava una settimana sarabbe calato molto di più. Dice che se ne aspetta una gran quantità dalla Paglia.
- Agap. Non è vero niente, anzi di giorno in giorno va crescendo di prezza, e vosignoria l'ha dato per un terzo meno di quello che l'avrebbe venduta in piazza.

Ouof. E poi mi ha gabbato di cento scudi.

Agap. Mi faccia una grazia, mi lasci vedere le monete, che le ha date il signor Pantalone, perchè è solito anche nelle monete a fare il più bel negozio del mondo.

Onof. Ecco qui : doppie e zecchini'.

Agap. Le ha pesate queste monete?

Onof. Pesate? non mi ricordo, ma mi pare di no.

Agup. Questi sono tutti zecchini, che calano almeno.., sci, o sette grani l'uno.

Onof. Dunque mi ha gabbato in tre o quattro maniere.

Agap. Sicuramente. lo se fossi in lei non vorrei passarmela con questa bella disinvoltura.

Onof. Certamente voglio i mici cento scudi.

Agup. Benissimo, lasci operare a me. Vado alla Vicaria. È un pezzo che ho volontà di fare scorgere questo usurajo. Egli presta col pegno, fa degli scrocchi, e vuol tutto per lui. Se un galantomo gli va a proporre un negozio da guadagnar un centinajo di scudi, non si vergogna a negargli una ricognizione d'un carlino. È un cane, lo voglio precipitare. (parte)

#### SCENA XIX.

## D ONOFRIO, e poi D. ASPASIA.

Onof. Darmi cento scudi di meno? oli! questa uon glie la perdono mai più. Pazienza il calo delle monete, il prezzo basso, pazienza! Ma i cento scudi sono una trufferia.

Asp Signor don Onofrio, che interessi avete col signor Agapito: Lo vedo partir frettoloso. Vi è accaduto qualche inconveniente?

Onof. Mi è accaduto che Pantalone mi ha gabbato cento scudi. Ho riscontrato i millo scudi.

ha portati ier sera, e trovo che ne mancano cento.

Asp. Vi mancano cento scudi?

Onof. Certo, mi mancano.

Asp. Oltre quelli che avete dati a me stamattina?

Onof. Ho dato a voi cento scudi?

Asp. Si, non vi ricordate?

Onof. Oh! saranno quelli dunque.

Asp. Voi non avete memoria.

Onof. Ho tante cose per il capo.

Asp. Se il signor Agapito sa qualche passo per i cento scudi, vi renderete ridicolo.

Onof. Gli anderò dietro, farò che non faccia altro.

Asp. Caro signor don Onofrio, non vi fidate della vostra memoria. Qualche volta dite a me i vostri interessi, chiamatemi quando fate qualche contratto, e quando vi portano dei denari. In verità, se tirerete di lungo così, vi rovinerete.

Onof. Ecco qui: mi ha dato delle monete tutte scarse.

Asp. E i cento scudi che mi avete dati in oro, calavano sei zecchini.

Onof. Dice il signor Agabito, che il grano me l'ha pagato un terzo meno.

Asp. Peggio! Bisogna che vi facciate risarcire.

Onof. Lasciate fare al notaro.

Asp. Ma per i cento scudi levategli l'ordine.

Ouof. Al sil vade subito a vedere se lo ritrovo.

Asp. Per l'avveuire regolatevi meglio; fidatevi di me, più che di voi medesimo.

Onof. Lasciate fare a me, che uno di questi giorni voglio darvi il maneggio di tutto.

Asp. (Non sarebbe cattiva cosa per me.)

Onof. Vado a cercare il notaro. Ebi, ricordatevi che i cento scudi gli avete avuti voi.

Asp. Si, gli ho avuti io.

#### ATTO SECC

Onof. Badate bene, che non v

#### SCENA

#### D. ASPASIA, 'e

Asp. In tutti gli stati vi è i ne. Un marito che non ha bada, che lascia fare, non è per una moglie; ma se la s la famiglia, anche la moglie altro rimedio che questo: pren nomia della casa, e quello c le per l'inavvertenza di mio più proposito in qualche ab in qualche divertimento per Luig. Sorella mia, son disper Asp. Non ve l'ho detto io, c Luig. Voi avete detto una best Asp. Dunque avete fatto.

Luig. Ho fatto il diavolo che Asp. Chi v'intende, è bravo. C

ua Eufemia?

Luig. Con lei nou anderebbe insoffribile.

Asp. La cioccolata l' ha ricev. Luig. Si, la cioccolata, il bac tutto:

Asp. Dauque va bene.

Luig. Va malissimo. Pantalo strapazza la moglie, mortif a cimento di precipitarsi.

Asp. Dunque è finita.

Luig. È finita? principia ora. Sono piccato; e non son chi sono, se a colui non gliela faccio vedere.

Asp. Ma come?

Luig. Ditemi, ditemi, il ventaglio a donna Eusemia l'avete dato !

Asp. Non vi è stato rimedio, non l'ha voluto.

Luig. L'ho detto; non siete buona da niente.

Asp. Oh! ma se ...

Luig. Ma se ha preso da me una boccetta d'oro, poteva molto più preudere da voi un ventaglio.

Asp. Ha presa dunque una boccetta d'oro?

Luig. Si, I' ha presa.

Asp. Colle sue proprie mani?

Luig. Colle sue proprie mani. S'è fatta un poco pregare, poi l'ha accettata.

Asp. Oh, salsa bacchettona squajatal e meco sa tanti fichi per un ventaglio? Vo'che mi senta, vo'dirle quel che si merita.

Luig. Ecco qui; non guarderete per un puntiglio a precipitarmi .

Asp, Voi che cosa avete risoluto di farc!

Luig. Mille cose mi passano per la mente; ma la migliore di tutte mi sembra questa. Vi è il dottor Balanzoni, padre di donna Eusemia, che credo non sappis niente degli strapazzi, che soffre la sua figliuola.

Asp. Non volete che il padre li sappia?

Luig. Tutto non sa certamente. Ho parlato con lui più volte, e convien dire che non li sappia. Donna Eufemia per timor di quel cane non parlerà. Ma io l'informerò d'ogni cosa, e mi unirò seco per levargliela dalle mani.

Asp. Voi per questa strada nou farete nieute.

Onof. Maledetta voi, ed il vostro niente! (parte)

#### SCENA XXI.

#### D ASPASIA sola.

L una gran bestia. Subito si scalda. Io gli voglio bene; gli presto denari, gli faccio quasi la mezzana, e per una parola mi maltratta. Non farà niente, lo dico, e lo manterrò; per questa strada non farà niente. Se donna Eufemia vuol l'amicizia di don Luigi, troverà ella il modo di coltivarla; ma se ella non la desidera, ogni cosa è buttata via. Noi altre donne siamo così, per genio siamo capaci pur troppo di qualche debolezza, ma quando non vogliamo, non vagliono nè monti d'oro, ne catene di ferro, e ci pregiamo qualche volta di chiamare col titolo di costanza una patentissima ostinazione.

FINE BELL'ATTQ SECONDO.

## ATTO TERZO

#### SCENA PRIMA.

## Camera in casa di Pantalone.

## Augentina, Sandra, Giulia, Pasquina, e Felicina.

Arg. Cosa fate qui, donne mie ! cosa volete ! chi domandate !

Sand. Aspettiamo il vostro padrone.

Giul. Che diamine sa oggi, che non si vede?

Arg. Contro il suo solito; appena ha finito di desinare è ascito subito; ma cosa volete da lui?

Sand. Non lo sapete i siamo qui per sar dei pegni.

Arg. Pegni? auche voi altre ragazze siete venute a fare dei pegni? (a Pasquina, e Felicina)

Fel. Signora sì; mi ha mandato mia madre.

Pasq. Non le credete, è venuta di nascosto a sua madre.

Fel. (Via non mi late vergognare, ) ('piano a Pasquina)

Arg. (Già queste ragazze sanno i loro piccoli contrabbandi.) (da se)

Giul. Vorrei che venisse, povera me! Il tempo passa.

Arg. Avete qualche gran premura?

Giul. Premura grandissima. Si tratta a dirittura di cambiar stato.

Arg. Cambiare stato? e che si che siete una che giuoca al lotto.

Giul. Si siguota, son una che giuoca al lotto, e che cambierà questi stracci in vesti d'oro e d'argento.

Arg. Avete gua dagnato molto dunque?

Giul. Non ho guadagnato, ma guadagnerò. Questa sera chiudono, e se non viene il signor Pantalone, se non mi dà uno scudo su questa gonnella, povera me l'io perdo la mia fortuna.

Arg. (Fanno così queste donne. Colla speranza di vincere impegnano quel che hanno.) E voi, quella giovane, fate pegni per giuocare al lotto! (a Sandra) San. Io non sono qui per me, sono mandata da una

San. Io tion sono qui per me, sono mandata da una persona.

Arg. Che cosa avete di bello da impegnace?

San. Una scatola d'argento dorata.

Arg. Si può vedere?

San. Non vorrei, mostraudola, che si venisse a sapere chi la manda a impegnare. Io sono una donna delicatissima in queste cose; quando mi fanno una confidenza, non vi è dubbio che da veruno si sappia.

Arg. Fate benissimo; ma io se vedo la scatola non vi è pericolo che la conosca.

San. Eccola, osservate; è nuova nuova.

Arg. Sì, ed è bella; sarà costata almeno sei zecchini.

San. A chi l'ha avuta è costata poco.

Arg. Si? lo sapete voi, come l'abbia avuta.

San. Vi dirò. Era da lei l'altro giorno un mercante, che conoscerete anche voi, perchè l'ho veduto qui qualche volta...

Arg. Quel mercante di panni?

San. On uon dico poi niente di più. Non voglio palesar le persone. E così si trovava in compagnia di questa signora, mette fuori la scatola, e le dà del tabacco. Ella subito dice: gran bella scatola, signor Odoardo! ed egli, a suoi comandi, signora Costauza...

Arg. E che si: che questa è la signora Costanza che sta sul canto della strada? San. La conoscete?

Arg. E come!

Sun. Zitto; non dite niente a nessuno.

Arg. Ora so chi è il signor Odoardo.

San. Basta, le ha detto a'suoi comandi; ella l'ha accettata, e s'è pigliata la tabacchiera con questo bel garbo.

Arg. Oh che cara signora Costanza!

San. Zitto, per amor del cielo, non lo fate sapere a nessuno. Quando confidano una cosa a me, ho piacere che per bocca mia non si sappia. Voi la conoscete, non è gran cosa; ma se qualcheduno non la conosce... Non so se mi capite. Basta, la segretezza è sempre una cosa buona.

Arg. (Bella segretezza! ecco qui; chi si fida di queste donnette, pubblica i fatti suoi, credono di far le cose segretamente, e tutto il mondo le sa.) E voi altre ragazze, che cosa avete di bello da impegnare? Fel. Ho un anellino.

Arg. E voi! (a Pasquina)

Pasq. Eh io non ho niente, sono in compagnia di Felicina. Sono ancor troppo ragazza per aver degli anelli.

Arg. Si eh? verrà il vostro tempo. Dor'è l'anellino, che volete impegnaro? (a Felicina)

Fel. Eccolo qui.

Arg. Bello,!

Fel. È vero; non è bellino?

Arg. Ehi, chi ve l'ha donato? (a Folicina)

Fel. La signora madre.

Pasy. Oh sì, la signora madre! (ridendo)

Fel. Via! le fa cenno che taccia)

Arg. Dite, dite, chi glie l'ha donato? (a Pasquina)

Fel. Via, dico ... (a Pasquina, come sopra)

Pasq. Quell'anellino glie l'ha donato un bel parigino.

Arg. Brava! (a Felicina)

Fet. (Mi fa une rabbia!) (da se)

Giul. Sentite? una compagna per invidia scopre quell'altra. (a Sandra)

Sand. Sono ragazze che non sanuo tacere. (a Giulia)

Arg. E perchè lo volete impegnare quell'anellino?

(a Felicina)

Fel. Me l'ha detto mia madre.

Arg. È vero. (a Pasquina)

Pasq Oh, sua madre! (ridendo)

Arg. Dite, dite. (a Pasquina)

Fel. Vado via veh. (a Pasquina)

Pasq. Cosa serve. Non è roba vostra? si dice la verità.

Fel. (Mi fa venir rossa rossa. (da se)

Pasq. Vuol comprare un pajo di manichini per denargli a quello che le ha donato l'anello.

Fel. (Linguacciuta!) Con me non ci vieni più. (a Pasquina)

Arg. Ecco il padrone; figliuole, vi riverisco. Donna Sandra vi raccomando la segretezza. (parte)

## SCENA II.

## PANTALONE, e dette.

Pant. Cossa feu qua? Cossa voleu? andè via.

Sand. Vorrei su questa scatola ...

١

Giul. Caro signore, uno scudo su questa gounella.

Pant Andè via, qua no se fa pegni.

Sand. Come non si fanno pegni! È questa la prima volta?

Pant. Se qualche volta v'ho fatto la carità, adesso no ve la posso più far.

Sand. Si, la carità, Un dodici per cento col pegno in mano.

Pant. Andè via, ve digo. (Maledetti, accusarme che fezzo pegni l' che togo l'usura l'metterme in desgrazia della giustizia !) (da se)

Pasq. (Ditegli dell'anello.) (a Felicina)

Fel. (Mi sa paura.) (a Pasquina)

Pasq. (Via, spicciatevi.) (a Felicina)

Fel. Signore ... (a Pantalone)

Pant. Andè via. (gridando)

Fel. Oimè! vado · (parte tremando )

Pasq. Vecchiaccio rabbioso! (a Pantalone)

Pant. Via de qua, impertinente.

Pasq. Eh! (gli fa una boccaccina e parte)

Pant. E vu cossa feu, che non andè via?

Giul. Per carità vi prego ...

Pant. No ghe se carità che tegna. Andè via, se no volè che ve cazza zo dalla scala.

Giul. Se mi fate perdere la mia fortuna, povero voil Corro al monte; se perdo al lotto per causa vostra, da donua onorata, vengo a darvi fuoco alla casa. I parte)

Pant. Ghe mancherave anca questa. E vu no andè?

Sand. Signor Pantalone, vede questa scatola?

Pant. No fazzo pegni, no dago bezzi.

Sand. Eppure questa scatola si potrebbe guadagnare con poco.

Pant. Come?

Sand. Vogliono impegnarla per due zecchini; e l'assicuro, che chi l'impegna non la fiscante più. Mi
faccia questo piacere.

Pant. Se credesse che no se savésse ... se susse sicuro chè no parlessi ... voria anca sarve sta carità. Sand. Io non parlo, signor Pantalone. Sa che donna ch' io sono, non vi è pericolo.

Pant. Do zecchini? lasse veder.

Sand. Eccola.

Pant. El sarà arzento basso. (la tocca colla pietra)

Sand. Queste scatole si sa cosa sono.

Pant. No i vol manco de do zecchini?

Sand. No certamente; e poi se credesse mai... la scatola è qui della signora Costanza. Basta, non si ha da sapere.

Pant. Mi no so altro, ve cognosso vu, e no cognosso altri. Tolè do ongari, perchè zeochini no ghe n'ho.

Sand. Vagli ono qualche cosa meno.

Pant. La imbate in poco. Senti, tegno la scatola otto zorni, se dopo i otto zorni no me porte do zecchini, la scatola ze persa.

Sand. Così presto?

Pant. Tant'è, la scatola xe persa.

Sand. Quand' è così, più tosto mi dia la scatola.

Pant. El contratto xe fatto; ma trattandose de vu aspetterò qualche zorno de più.

Sand. (Oh, che usurajo dei diavolo!) (da se)

Pant. Sora tutto ve raccomando la segretezza.

Sand. Non dubiti, che sara servito (Greperei se non lo dicessi.) (da se)

Pant. Via, ande, destrigheve.

Sand. Serva sua.

Pant. Co vegnì, vegnì seropre serogretamente.

Sand. Non occorr'altro. La scatola è andata. (La signora Costanza non la riscuote più. Dice bene ilproverbio; la farina del diavolova tutta in crusca.) (parte)

Tom XXI.

1

#### S'CENA IIL

## PANTALONE, poi TRACCAGNINO.

Pant. A sto mondo no se pol più far servizio. Quel maledetto Agapito, che tante volte ha avù bisogno de mi, che su i scrocchi che l'ha fatto far ai fioi de famegia l'averà vadagnà più de mi, colù el me accusa, el me perseguita, el me fa formar un processo; questa la xe la mia rovina. Bisognerave che gh'avesse un mezzo con qualche auditor della Vicaria. Quando mia muggier giera puta, so che il sior auditor Pandolfi andava in casa soa, el giera amigo de so pare. Poderia pregar sior dottor; ma con quel vecchio fastidioso no tratto volentiera; e po el vora saver la mia premura, e mi no voggio che se sappia i fatti mii. Mia muggier ghe poderave parlar... siben! mia muggier mandarla in bocca al lovo?

Tracc. Sior patron .

Pant. Cossa ghe?

Tracc. Cattive nove .

Pant. Nove cattive? de cossa?

Tracc. Per dirghela in confidenza, ho trovà Brighella me paesan, e el m'ha dito certe cosse che no capisso, de querela, de quattrini, de lusuria...

Pant. D'usura?

Tracc. Gnor sì, e i dis così, che a vusignoria i ghe forma un possesso.

Pant. Coroe un possesso? To verrà forsi dir un proces-

Frace. Sior sì, sa mi no so cossa che el voggia dir.

Pant. Povereto mi! presto dighe a mia muggier che
la vegna qua.

Trace. Com'ala da far a veguir, se l'è serada in camer a?

Pant. Ah sì! tien la chiave. Averzi e dighe che la vegna qua.

Tracc. (Vardè che matto! el sera la muggier in camera per paura dell'onor. Nol sa che l'onor l'è come el vento, che el va fora per tutti i busi.) (parte)

#### SCENA IV.

## PANTALONE, e D. EUFEMIA.

Pant. Mi no dago fastidio a nissun, e tutti me vol mal. Se i se lamenta che fazzo qualche vadagno su le imprestanze dei mii bezzi, perchè vienli a seccarme per levarmeli dalle man? I voria che ghe donasse el frutto, el capital, el cuor, la coraela, e il diavolo che li porta quanti che xe sti avari malignazi.

Euf. Son qui, signor consorte; la ringrazio che mi ha fatto aprire.

Pant. Le cose preziose le se custodisse con zelosia.

Euf. Questo torto io non me l'aspettava.

Pant. L' ho satto . . . so mi perchè l'ho satto .

Euf. Una moglie onorata non ha bisogno d'esser rinchiusa. Questo, signor Pantalone, è il maggior dispiacere, che dato mi abbiate dopo che siete mio marito.

Pant. Vegni qua, ho bisogno de vu.

Euf. Non merito certamente di esser così trattata.

Pant. Finiamola, ve digo. Ho bisogno de vu.

Euf. Soffriro tutto. Ma non mi toccate nell'onore.

Pant. L'onor semo in procinto de perderlo, se no se demo le man d'attorno.



Euf. Come! vi è qualche cosa di nuovo?

Pant. Ghe xe che certi baroni furbi, in vendetta de no aver mi serà un occhio, per sabbia de no poder cicisbear co mia muggier, i vol vederme precipidà.

Euf. Voi non ne avete colpa; son io che non voglio codesti ganimedi d'intorno.

Pant. La conclusion xe questa, i m'ha accusà. . Baroni! I xe andai a dir che fazzo pegni, che togo l'usura, che compro la roba con ingano, che inchieto il gran, e altre falsità de sta sorte.

Euf. Dunque non vi accusano per la moglie.

Pant. Qua bisogna remediar; se no, va la reputazion, va la roba, i bezzi, e per conseguenza la vita.

Euf. Rimediateci dunque.

Pant. Ho bisogno de vu.

Euf. Eccomi, che posso fare in povera donna?

Pant. Cognosseu el sior Pandolfi, auditor della Vicaria?

Euf. Lo conosco. È un amico di mio padre...

Pant. Nol vegniva in casa quando gieri putta? Euf. Si, ci veniva,

Pant. El sarà stà anca elo uno dei vostri adoratori.

Euf. Appena gli parlava, lo salutava appena.

Pant. Za, chi sente vu, no avè praticà nissun:

Euf. E chi sente voi, sono stata di mal costume.

Pant. Lassemo andar. Ho bisogno della protezion del sior auditor. Mi no gho mai parlà, e no voggio andar senza un poco d'introduzion. Vu che lo cognossè, vu me podè introdur.

Euf. Ditelo piuttosto a mio padre.

Pant. Vostro pare non ha da saver gnente. Voggio che lo fe vu.

Euf. Ma io, compatitemi, col signor auditore non posso prendermi questo ardire.

Pant. Za co se tratta del mario, no le se vol incomedar. Se vede l'amor che avè per mi. Si, se vede che xe vero quel che mi diseva: sarè d'accordo con vostro pare; vorè vederme precipità.

Euf. Ma voi giudicate troppo barbaramente di me. Son qui, farò tatto quello, che voi volete. Andiamo dal

signor auditore.

Pant. Siora no, no la s'incomoda, no voggio che la vaga ella dal sior auditor. Altro che dir no me voggio dar confidenza! senza difficoltà l'anderave a trovarlo a casa... in so poder a drettura; bella riputazion!

Euf. lo non so più in che mondo mi sia. Tutto dico male, tutto s' interpetra male. Ditemi cosa devo fa-

re e farò.

Pant. Siora sì, adesso ghe lo dirò. (tira innanzi un tavolino)

Euf. (Oh cielo! dammi pazienza con quest' uomo indiscreto.) (da se)

Pant. Scrive un viglietto al sior auditor.

Euf. Scrivetelo voi.

Pant. L'avè da scriver vu. Ve par gran fadiga a scriver per mi do righe?

Euf. Non vorrei poi che diceste...

Pant. El tempo passa, e me sento i zusti alle spale. Scrivè subito.

Euf. Povera me! scriviamo. (siede al tavolino) Cosa volete ch'io scriva?

Pant. Preghelo, se el vol vegnir da vu a sentir do parole.

Euf. Da me?

Pant Si, da vu.

Euf. Eh via!

Pant. Fè quel che ve digo. No me fe andar in colera.

Euf. Scriverd. (scrive)



Pant. (Se el vegnirà qua, el pregheremo con più libertà. Se se va alla vicaria, i ministri vede, e i vorrà magnar.) E cusì aveu scritto?

Euf. Guardate se così va bene.

Pant. Affidata alla di lei esperimentata bontà... Coss'è sta bontà esperimentata! (stracciando la carta)
L'aven esperimentà el sior auditor?

Euf., lo non sò come scrivere.

Pant. Ve detterò mi; scrivè.

Euf. (Pazienza nou mi abbandonare!) (da se, e scrive)

Pant. Illustrissimo signore.

Euf. Signore.

Pant. Avendo un' ardénte brama di riverirla...

Euf. Questo mi pare qualche cosa di più.

Pant. Scrive .

Euf. Di riverirla.

Pant. Son a pregarla teneramente...

Euf. (Cosa mai mi fa scrivere!) Teneramente ...

Pant. Scasse quel teneramente.

Euf. Si, voleva dirvelo, non mi piaceva. Cosa vi ho da mettere?

Pant. Metteghe umilmente.

Euf. Più tosto; sono a pregarla umilmente...

Pant. Degnarsi di favorire in mia casa...

Euf. In mia casa . . .

Pant. Questo l'ha scritto senza difficoltà. Quando se tratta da recever zente in casa, no la se fa pregar.

Euf. Orsù non voglio scriver altro. (s'alza)

Punt. Scrive, ve digo.

Euf. Siete . . . ah !

Pant. Cossa songio?

Euf. Non voglio dir niente.

Pant. Voggio che disè cossa che son .

Euf. Non posso più. Siete un marito cattivo.

Pant. Scrive. (con pacatezza)

Euf. (Or or m'aspetto qualche insulto novello.) (siede)

Pant. Scrive . ( come sopra )

Euf. (Quanto più finge, tanto più lo temo.) (da se)

Pant. So che ella ha della boutà per me . . .

Euf. Per me . . . Pant. Scasse dove dise per me, meteghe per la mia

casa .

Euf. Per la mia casa...

Pant. Onde son certa ... Euf. Son certa ...

Pant. Ch' ella verrà a favorirmi . . . aspettè, ch'ella

verrà a graziarmi . . . xe l'istesso, ch' ella verrà ad onorare questa mia casa.

Euf. Questa mia casa.

Pant. Sottoscrive. Devotissima obbligatissima serva... no, quel obbligatissima non va bene.

Euf. Obbligatissima è il solito termine...

Pant. Se po gh'avè delle obbligazion, scrivè: obbligatissima .

Euf. Ma io . . .

Pant. Via presto, Obbligatissima serva ... el vestro nome.

Euf. Eufemia Bisognosi.

Pant. Bravissima! se vede la franchezza.

Euf. (plega la lettera)

Pant. Braval che pulizia! che franchezzal se vede chi è solito di scrivere vigliatti.

Euf. Avete ancor finito di tormentarmi? (s' alza)

Pant. La mansion. (con flemma)

Euf. La mia sofferenza non ha più limiti da contenersi. Il cuore mi manca, e le lacrime non mi permettono di far di più. Barbaro! il cielo ve lo perdoni. (parle)

Pant. La sora scritta... la farò mi. All'illustrissimor signore, signore, padrone colendissimo, il signore...

No me recordo el nome. Eufemia? No la sente, o no la vol sentir. Bisognerà che m'incomoda mi, e che vada da ela. Gran pazienza co ste donne! Varda el cielo che mi fusse un mario cattivo! (parte)

#### SCENA V.

## Camera di donna Eufemia.

## D. EUFEMIA, ed ARGENTINA.

Arg. Che c'è, signora padrona, vi vedo più del solito addolorata.

Euf. Lasciami stare per carità.

Arg. Ditemi ciò che vi molesta, se mi volete bene.

Euf. Dammi da sedere.

Arg. Subito. (Oh vi è del male! quel suo marito la vuol far crepare la poverina.) (da se)

Euf. Posso essere tormentata più di quello che sono?

Arg. Ecco la sedia.

Euf. (Sarò poi sforzata a raccomandarmi a mio padre.)
(da se)

Arg. A pranzo non avele nemmeno mangiato, .

Euf. (Che cosa finalmente può dire il mondo se vado a stare con mio padre?... Non lo vorrei fare... Ma questa vita non si può durare.) (da se)

#### SCENA VI.

## D. Aspasia, e dette.

Asp. Amica, compatitemi se vengo innanzi.

Euf. (Ci mancava costei.) (da se)

Arg. Signora, se avesse chiamato, sarei venuta a servirla.

Asp. Ho chiamato benissimo, e nessuno ha risposto.

Arg. Se avesse chiamato non siamo sorde.

Euf. Chetati .

Asp. Donna Eufemia avete una cameriera insolente.

Arg. Se non le piaccio, non mi dia il salario. (a donna Aspasia)

Euf. Sta in cervello, ragazzaccia.

Asp. Mi maraviglio, come la soffrite.

Euf. Animo, dalle da sedere.

Arg. (La farei sedere volentieri sulla cima d'un campanile.) (da se)

Asp. Mi parete turbata, donna Eufemia.

Euf. Sì, sono turbata assaissimo.

Arg. Servita della seggiola. (sostenuta a donna Aspasia)

Asp. Scusi, signora, se l'ho incomodata. (ad Argent.)

Arg. (E meglio ch'io vada via. Mi sento troppo la
gran volontà di pettinarla.) (da se, e parte)

#### SCENA VII.

## D. EUFEMIA, D. ASPASIA, poi PANTACONE.

Euf. Che vuol dir, donna Aspasia, che siete venuta ad incomodarvi per me? Asp. Sono venuta per quel ventaglio si fatto.

Euf. Vi ho pur detto, signora... (ecco mio marito.)

Asp. (Gran brutta creatura!) (da se, di Pantalone)

Pant. (guarda donna Aspasia, e non dice niente)

Asp. Serva sua. (a Pantalone)

Pant. La reverisso. Saveu vu el nome del sior auditor Pandolfi? (a donna Eufemia)

Euf. Non lo so. (sostenuta)

Pant. Non lo sa ? (caricandola)

Asp. Ve lo dirò io, don Gismondo. (a Pantalone)

Pant. Ho inteso. (a donna Aspasia)

Asp. Ecco, io l'ho servita. (a Pantalone)

Pant. Obbligatissimo alle sue grazie. (Cossa fala qua sta seccaggine?) (piano ad Eufemia)

Euf. (lo non lo so.) (piano a Pantalone)

Pant. (Gnanca questo non lo sa! pulito!) (da se in atto di partire)

Asp. Serva, signor Pantalone.

Pant. La reverisso . (parte)

#### SCENA VIII.

## D. EUFEMIA, e D. ASPASIA.

Asp. È grazioso quel vostro marito.

Euf. Ha questo disetto; in casa non vede volentieri pessuno. Mi dispiace che siate venuta a ricevere una mala grazia.

Asp. lo poi di queste cose mi prendo spasso. Sono venuta, come io diceva, per questo ventaglio.

Euf. Cosa volete dirmi di quel ventaglio ?

Asp. Voglio dire che se stamattina l'avete ricusato, oggi avrete la boutà di riceverlo.

Euf. Cara donna Aspasia, io non sono volubile a

questo segno. Torno a pregarvi che mi dispensiate. Asp. Bisognerà ch'io studi la maniera di farvelo prendere.

Euf. Sarà difficile.

Asp. Lo vedremo: ecco il ventaglio. Donna Eufemia, non son io, che ve lo dà, è mio fratello che ve lo manda.

Euf. Se prima l'ho ricusato soltanto, ora vi dice che mi maraviglio di voi.

Asp. Ed io mi maraviglio di voi, che dalle mani di mio fratello non vi sdegnate di ricevere, ed aggradire qualche segno della sua stima, e meco vi affrontiate per un ventaglio.

Euf. Donna Aspasia, voi siete male informata.

Asp. Don Luigi non è capace di dirmi delle bugie.

Euf. Don Luigi, se è nomo d'onore, dirà il modo, con cui le cose da lui a me offerte sieno in questa casa restate.

Asp. Si, me l'ha detto, che vi siete fatta pregare.

Euf. Ne le sue preci mi hanno indotto a riceverle.

Asp. Saranno stati i buoni uffizi di vostro marito.

Euf. Se mio marito gli ha ricevuti per atto di civiltà...

Asp. Oh, che nomo civile!

Euf. Signora, in casa mia parlate con più rispetto.

Asp. Mi riscaldo, perchè con me voi non siete sincera.

Euf. Sono una donna onorata.

Asp. lo non pregiudico il vostro onore.

## SCENA IX.

D. Luiei, il Dorrorz, e dette.

Dott. Closa è questo strepito?
Luig. Che altercazioni sono queste?

Euf. (Mio padre con don Luigi!) (da se)

Dott. Ma, caro signore, come c'entra in questa casa? Io le ho pur detto, che mi las ciasse venir solo, che per condurre a casa mia figliuola non ho bisogno di vosignoria.

Tuf. (Condurmi a casa!) (da se)

Vi faccio disonore a venire con voi? (al dottore)

Venite, don Luigi, presentatele voi il ventaglio
donna Eufemia, dalle vostre mani lo prenderà.

Signor padre, io sono insultata; in casa mia si
a posta per insultarmi.

una Eufemia, andiamo, venite con me.

e i

ia vostra .

casa non è questa?

iuola, questa è la casa d'un barbaro nità. Tutto mi è noto. Non è più temni trattamenti che offendono la ripuvia con me.

> ender fiato, datemi tempo a pensarisoluzione appigliarmi.

mia, risolvete. Uscite di questa i vostro marito. Finalmente ed io vi sarò di scorta. i seco condurmi, aveva da ragnia di uno che sa poco

a buon viaggio.

te trattare colle persova esser di diamanti.



#### SCENA X.

#### GIANNINO e detti.

Gian. Presto, signor padrone.

Dott. Che vi è di nuovo?

Gian. Mi manda il notaro Malazzucchi... Lo conosce il notaro Malazzucchi.

Dott. Si, lo conosco; che vuole da me?

Gian. Presto, non vi è tempo da perdere.

Dott. Ma dimmi che vi è di nuovo.

Gian. Mi ha detto ch' io cerchi di vosignoria, che lo trovi subito; manco male che l' ho trovato.

Dott. Ebbene .

Gian. Mi lasci prendere un poco di fiato.

Dott. Ma sbrigati, se vi è qualche cosa di premura.

Gian. M'ha detto che avvisi vosignoria, subito, ma subito subito.

Dott. Subito?

Gian. Che in questa casa . . . La padrona avrà paura.

Dott. Di chi?

Giaz. Il signor notaro Malazzucchi manda ad avvisare il padrone, che in questa casa ora subito, in questo punto vengono trenta sbirri.

Euf. Birri in casa mia? ah povera me! (parte)

Dott Sentite, fermatevi. Li sbirri? e tanto vi voleva a dirlo ad Eusemia? (parte)

Luig. Son qui, non vi abbandono, sono in vostro soccorso. (parre)

Asp. Sono venuta a tempo perveder una bella scena (parte)

Gian. Capperi ! la cosa preme . Ho fatto bene in

#### IL GELOSO AVARO

dirglielo presto; quando preme so far le cose come vauno fatte . ( parte )

#### SCENA XI.

Altra camera di Pantalone con armadio, e scrigno.

## PANTALONE, e TRACCAGNINO.

Pant. Ajuto!

Trace. Misericordia!

Pant. Viene i zaffi .

Tracc. Salveve .

Pant. Salvemo el scrigno.

Tracc. Pensè a salvar la patrona.

Pant. Me preme i bezzi.

Tracc. Sento zente .

Pant. Ne sconderò qua drento . (nasconde)

## SCENA XII.

## D. EUFEMIA, TRACCAGRIRO, e il DOTTORE.

Euf. Dov'è mio marito?

Trace. Mi no so guente .

Dott. Dov'è Pantalone.

Trace. Mi nol so, ma el deverave esser poce lontan.

Euf. Sento gente .

Trace. Salva, salva. (parte)

Dott. Non abbiate paura.

## SCEN'A XIH.

D. Luigi, Brightll con gente armata, e detti.

Luig. Che bricconata è questa? Li sbirri si prendono una simile libertà? Giuro al cielo, se non usciranno da questa casa, li farò saltare dalle finestre.

## SCENA XIV.

## ARGENTINA, e detti.

Arg. Oh cospetto di bacco! Si può vedere una bricconata più indegna ?

Euf. Oimè! cos'è stato?

Arg. Quei disgraziati degli sbirri hanno voluto visitare tutta la roba mia; hanno messo le mani per tutto, mi hanno rovinato tutte le mie bagattelle.

Brig. Se gli ha rovina qual cossa, ghe la faremo pagar.

## SCENA XV.

## D. Aspasia, e detti.

Asp. Don Luigi, non fate il pazzo, è qui il signor auditore Pandolfi.

Euf. Il signor auditore?

Asp. Si, egli in persona.

Euf. Lode al cielo, è venuto a tempo.

#### SCENA XVI.

## D. Gsimon Do, e detti.

Euf. Ah, signor auditore, vedete la mia casa, è piena di birri.

Arg. Illustrissimo signore auditore.

Gism. Ghe cosa c'è?

Arg. I birri mi hanno fatto un' impertinenza.

Gism. Che cosa vi hapno fatto?

Arg. Hanno guardato in un luogo, ch' io non voleva, che vi guardassero.

Euf. Sta cheta .

Gism. Donna Eufemia, il vostro viglietto mi fu recuto in strada poco lungi da questa casa; sono venuto a ricevere gli ordini vostri. Vi ho trovata in uno sconcerto assai grande. Ditemi il bisogno vostro, ed io, fin dove può estendersi l'arbitrio mio, senza offesa della giustizia, ve l'esibisco di cuore.

Euf. Signore, le lingue malediche hanno caricato d'imposture il povero mio consorte.

Gism. No, donna Eusemia, non sono imposture le accuse contro vostro marito. Egli è pur troppo noto alla curia, alla corte e a tutta Napoli ancora.

Dott. Illustrissimo signore auditore; la povera mia figliuola è tormentata ed assassinata.

nig. Signore, liberate quella virtuosa donna dalle mani di un barbaro, che non merita di possederla. Egli on una gelosia indiscreta l'affligge, la macera, la menta.

E con tutta la gelosia prende i regali, se gliene

\h, signore auditore, se liberar mi volete da



quelle persone che mi tormentano, scaccinte dalla mia casa questi due che m' insultano. Don Luigi ardisce sollecitarmi; douna Aspasia, in favore del di lei fratello m' infastidisce, ambi insidiano l' onor mio, calpestano la riputazion di questa casa, strapazzano il nome mio per le conversazioni, e tentano di macchiar quel decoro, che con tanti stenti ho procurato sempre di conservare.

Asp. Ridete, signore auditore, ch'ella è da ridere. Crede che un poco di servitù possa macchiare il decoro. Luig. Pare a voi ch' io l'offenda, esibendomi di servirla? Gism. Pare a me che a troppo in faccia mia vi avanziate. Sono informato delle persecuzioni vostre a questa moglie onorata. I servi ne parlane, il vicinato ne mormora, le conversazioni vi si trattengono sopra. Den Luigi, la servitù d'un nomo onesto verso una donna onorata non è condannabile; ma non può credersi servitù onesta in colui che tenta con violenza pervire. Allontanatevi da questa casa, non ardite di venirci più, desistete affatto da ogni pensiero contro l'onestà di questa virtuosa donna, consideratela sotto la mia protezione, sotto quella della corte medesima, a cui è nota la di lei prudenza, la di lei onestà, e guardatevi che note io non faccia le vostre insidie, le vostre persecuzioni. Fate più conto della riputazione delle donne, consideratene il pregio; e siccome ogni ombra di sospetto può denigrarla, togliete fin da questo momento il pericolo coll' allontanarvi da lei, dimostrate a me nella vostra rassegnazione, che se una cieca passione vi aveva sedatto, siete poi ragionevole nel pentirvi, siete discreto nel moderarvi, siete saggio e prudente nell'intendere, nel risolvere e nel tacere.

Tom. XXI.

Luig. (resta sospeso)

Euf. (Il cielo lo ha qui fatto venire in tempo. Don Luigi dovrebbe lasciar di perseguitarmi.) (da se) Asp. (Che fa don Luigi, che non risponde? L'hanno forse avvilito le parole di questo signore auditore? Se toccasse a me, gli vorrei rispondere per le rime.)

(da se)
Luig. Signori, vi riverisco.

Dott. Padrone riveritissimo.

Asp. Così partite, senza dir nulla?

Luig. Sì, parto, e in questa casa non ci verrò mai più. Euf. (Voglia il cielo, ch'egli dica la verita!) (da se) Gism. Siete voi persuaso delle mie ragioni?

Luig. Le vostre ragioni per una parte, le ostinazioni di donna Eufemia per l'altra mi convincono che persistendo in amarla sarei un pazzo. A chi ha merito non mancano occasioni di servir donne. Se lascio una che mi disprezza, posso scegliere fra le tante che mi sospirano; e se mi aveva tentato il demonio di servire una che ha il marito geloso, ne troverò mille, i di cui mariti si faranno pregio della mia amicizia, della mia servità, e della mia protezione. (parte)

## SCENA XVII.

# D. EUFEMIA, D. GISMONDO, D. ASPASIA, ed il Dorrore.

Asp. Poteva anche aggiungere : della sua borsa .

Euf. Voi uon parlate senza offendere le persone onorate :

Asp. Le persone onorate non ricevono i bacili di argento, nè le boccette d'oro.



Euf. Ah! signor auditore, sappiate . . .

Gism. So tutto, sono informate di tutte. Donna Aspasia, assicuratevi che donna Eufemia non ha ricevuto i regali, de' quali parlate. Rispettatela e tormate miglior concetto di lei.

Asp. Eh, signor auditore, ci conosciamo.

Gism. Che cosa vorreste dire?

Asp. A buon intenditor poche parole.

Gism. Spiegatevi.

Asp. Voglio trovarmelo anch' io.

Gism. Che cosa?

Asp. Un protettore che mi difenda.

Gism. Voi ne avreste bisogno per la vostra imprudenza; ma niuno sarà cotanto sciocco di proteggere una donna di tal carattere. Vergognatevi di voi stessa, e temete che dicasi di voi con giustizia ciò che d'altrui sognate senza ragione.

Asp. La non si scaldi, padron mio, la non si scaldi.

Non dubiti che donna Eufemia non la toccheranno.

Farò conto di non averla mai conosciuta, e se il signore auditore mi perderà il rispetto...

Gism. Che farete, signora?

Asp. Lo ditò a mio marito, e ci faremo bandir di Napoli, se bisogna. (parte)

## SCENA XVI.

D. EUFEMIA, D. GISMONDO, ed il Dortore.

Gism. La compatisco; la passione la fa parlare.

Euf. Voi mi avete sollevata dal maggior peso di questo mondo, levandomi d'attorno queste due persone
moleste.

Dott. Adesso che questa gente è andata via, e che

oli, pensiamo a noi, signor austrito, bo ri a non può più vivere con suo marreo, ho ri io di condurla a casa mia. Che mi consiglia ch' io Si, è necessario di far conoscere al signor Pan-Si, è necessario di far conoscere al signor Pancol
lone il pregio di una moglie di tanto mani: staccana. lone il pregio di una moglie di tanto merito, col nani: staccandola nani: staccandol inacciarlo di levargliela dulle mani staccandola essere che qualche tempo dal di lui fianco, può essere qualche per qualche ponna Eufemia, andate per qualche ponna essere che qualche tempo dal di lui nanco, può essere che qualche dal di lui nanco, può essere che qualche qualche padre qualche qualche padre qualche qualche qualche padre qualche qual a vivere con vostre paure poi ci faremo restiarebbe mal fatto di minacciarlo anche di Agna Thing to hage qui quel maledetto scrigno. Facciamolo. 1: ai quel maleuelto scrigno ila scudi di sicurianuoci dei unun questo, Panta-nurata, figliuola. (in questo, pantagier, no me abbandoue. Ah, sior er, no me amanuouse, and vostra Per carna and più. No. ca. no la tormentero più. la vostra ve tornentero sentio la vostra ve tornentero poù che ho sentio la vostra ve tornentero poù che con company de la vostra ve tornentero più. rmadio so the fatto planter per ter bhandoue. Siori, per cauralista contro giustizia? itarla Per l'avvenire? oriera più s plazo.

Euf. (Cielo, ti ringrazio, sarò libera da una gran pena.) (da se)

Dott. Caro signor genero, se è vero che avete superata la gelosia, bisognerebbe che superaste un'altra cosa.

Pant. Coss' hojo da superar?

Dott. L'avarizia.

Pant. Mi no son avaro.

Gism. Su questo particolare so ancor io qualche cosa.
Signor Pantalone, dov'è lo scriguo?

Pant. Mi no gho scrigno.

Gism. Aprite quella cassa di ferro.

Pant. Ah! me volè amazar. (grida forte)

Gism. Convien rendere il mal acquistato.

Pant. Al ! che sieu maledetti. (si getta sullo scrigno)

Gism. Se continuate così non meritate pietà, vostra moglie tornerà con suo padre.

Pant. Andè al diavolo quanti che sè.

Gism. Questo è l'amore che avete per vostra moglie?

Pant. Si, ghe voggio ben.

Gism. Pagate i vostri debiti.

Pant. No gh'ho debiti, no gh'ho bezzi. (stringe lo scrigno)

Euf. (Signore, abbiate carità del povero mio marito. Questa passione non la può superare. La gelosia pare che l'abbia superata, ma l'interesse è impossibile.) (a don Gismondo)

Gism. Dunque non dovrà render la roba d'altri?
Euf. La renderà, col tempo la renderà. Fidatevi di

me, signore, e non dubitate.

Dott. Signor auditore, m'ascolti; io pagherò tutti e quieterò tutti; sacrificherei anche il mio sangue per veder quieta la mia figliuola. (a don Gismondo) Gism. (Ma usure non ne ha da far più.)

Euf. (Ci baderò ancor io. Non ne fara più.)

Pant. (Maledetti! i me vol cavar el cuor.) (da se sopra lo scrigno)

Gism. Signor Pantalone, vi si lascia lo scrigno, ma avvertite bene, la prima volta che voi prestate denari con pegno, o senza pegno, con denaro d'usura, vi farò marcire in una prigione.

Pant. Se impresto più un soldo a nissun, che el diavolo mi porti via.

Gism. Orsù, rasserenatevi, eccovi vostra moglie.

Pant. Sior si. (tiene lo scrigno abbracciato)

Gism. Abbracciatela almeno.

Pant. No mancherà tempo.

Dott. Andiamo via di questa camera, qua dentro sento serrarmi il cuore.

Pant. Andè dove che volè.

Dott. Andiamo, Eufemia.

Euf. Venite con noi, marito mio.

Pant. Ande, che vegnirò.

Gism. Vi servirò io, signora. (dà di braccio a donna Eufemia)

Pant. (guarda un poco donna Eufamia, poi seguita ad abbracciare lo scrigno)

Gism. Non avete già dispiacere ch'io serva vostra moglie? Pant. Sior no, non son zeloso.

Euf. Marito mio, vi prego volermi bene.

Pant. Si, ve ne voggio, ve ne vorò, ma lasseme un poco in quiete per carità.

Euf. Andiamo, signor don Gismondo, lasciamolo in pace; qualche cosa conviene ancora soffrire; ma s'egli non mi tormenta più colla gelosia, sono la più contenta donna del mondo; benedirò le lacrime che lio versate, se queste mi hanno acquistato il

bel tesoro della pace, della tranquillità, dell'amo-

te. (parte)

Gism. Bel carattere di moglie onesta! Misero Pantalone, aveva egli in due passioni diviso il cuore, ora una sola con maggior impeto lo tiranacggia. (parte) Dott. Genero amato, venite con noi. Non lasciate sola la vostra consorte.

Pant. Mia muggier no gh' ha bisogno de mi.

Dott. Sia ringraziato il cielo, ha lasciato una volta la gelosia; se poi è avaro, pazienza; almeno non tormentera più la mia figliuola. (parte)

#### SCENA XIX.

#### PANTALONE SOLO.

Mia muggier coll'auditor . . . e per questo? mia muggier xe una donna unorata. L'ho scoverta, l'ho cognossua, no ghe voggio pensar. Povero scrignol questo xe quelo che me sta sul cor. Mi giera combattù da do passion, della zelosia e dell'amor dell'oro. La maledetta zelosia la me xe passada, l'amor dell'oro me cresce. Ho venzo la zelosia per rason del disinganno; chi poderà disigannarme che l'oro no sia adorabile! Si, l'amerò in eterno. In eterno? \ ali no! bisognerà lassarlo quando s'averà da moric. Morir? lassar l'oro, lassar l'arzento? Sì, dovrò lassarlo. Carb el mio scrigno, che ti me costi tanti spasimi, tanti snori, dovrò lassarte? e quando te lasserò, de ti cossa averoggio godesto? che prò m'averastu fatto? Rimorsi, affanni, disperazioni. Ti, ti m'ha fatto perder la riputazion; ti me farà perder la vita, ogai più bella speranza; e mi te amerò? e mi te coltiverò? Oro, cossa mai ghastu de bello? che incanto

xe el too, che innamora la zente! Lassate un poco veder. (apre lo scrigno) Sì, ti xe bello. ti xe lusente ti xé raro; ma se te devo lassar? Ti ti provedi a tutti i nostri bisogni. Ma se de ti no me servo, ma se quando moriro ti me sarà de peso, ti me sarà de tormeuto? Maledettissimo oro! Va'al diavolo. Voggio abbandonarte avanti che ti me abbandona. Va'ia prezzo infame delle mie tirannie. Va', va', che el diavolo te porta via. (getta lo scrigno in terra, e spande il denaro.) Oimè! el mio oro, el mio cuor, le mie viscere; me sento morir; non posso più, Ajuto! (gridando si getta a sedere svenuto)

#### SCENA ULTIMA.

D. EUFEMIA, D. GISMONDO, il DOTTORE,
ARGENTINA, e dello.

Euf. Oimel

Dott. Cosa è stato?

Arg. Quant' ore, quant' argente per terra!

Gism, Pantalone è svenuto?

Euf. Povero mio marito !

Dott. Lo scrigno in terral Ho paura che sia diventato matto.

Euf. Signor Pautalone, marito mio, sollevatevi per carità.

Pant. Amici, muggier, no me abbandonè.

Euf. Perchè non siete venuto con vostia moglie!

Pant. Perche una muggier onorata no gh'ha bisogno della custodia de so mario.

Dott. Perchè buttar in terra lo scrigno, ed i denari? Pant. Perchè se snor; e un zorno el é ha da lassar. Gism. Amico, parmi di vedere in voi una gran mutazione. (a Pantalone)

Pant. Muggier, (bacia la mano a donna Eufemia) sior missier, sior auditor, compatime, ajuteme, lasseme respirar. (va per andar via, si ferma a guardur lo scrigno, poi gli da un calcio, e parte)

Dett. Grazie al cielo, è cambiato del tutto. Gism. Donna Enfemia, ringraziate il cielo.

Euf. Sì, lo ringrazio di cuore. La mutazione è totale; spero di vivere più felice. Questo suo cambismento sollecito, e quasi istantaneo, è cosa strana,
è cosa che non sarebbe forse creduta, se altrui si
narrasse, o si rappresentasse sopta una scena. Ma
niente è impossibile alla provvidenza del cielo; e
molte cose accadon portentose nell'ordine stesso della natura. Vinse la mia costanza del marito la gelosia; vinsero i pericoli ed i rimorsi la sua avarizia.
Ecco disingannato, e convinto il più affascinato ge-

loso, il più tenace avaro. Ecco resa contenta e felice la più sventurata donna del mondo in grazia

PINE DELLA COMMEDIA.

dell'onestà, e in virtù della tollerauza.

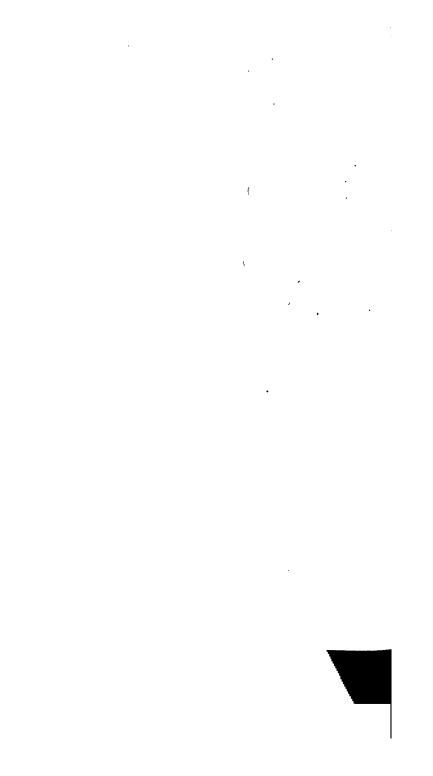

# LA BUONA`M

# PERSONAGGI

BARBARA vedova, e buena madre.

NICOLETTO, figliuolo di BARBARA.

GIACOMINA, figlia di BARBARA.

LODOVICA.

DANIELA, figlia di LODOVICA.

MARGARITA, serva di BARBARA.

AGNESE, amica di BARBARA.

ROCCO, merciajo.

LUNARDO, compare di BARBARA.

Un GIOVANE del merciajo, che non parla.

La scena si rappresenta in Venezia, parte n casa di Barbara, e parte in casa di ndovica.



# LA

# BUONA MADRE

# ATTO PRIMO

#### SCENA PRIMA.

Camera in casa della signora Barbara.

BARBARA stirando delle camicie, ed altre cose bianche sottili, e GIACOMINA che lavora, poi MARGARITA.

Rarb. Margarita. (chiamando)

Marg. Siora. (di dentro)

Barb. Vardè, se quell'altro fero xe caldo, portemelo.

Marg. Siora sì, debotto. (di dentro)

Burb. De diana! co sto fredo i feri se giazza subito.

Giac. Mi gho le man ingansie, ahe me scampa l'ago dai dei.

Barb. Scaldevele, cara fia.

Giac. Come vorla, che sazza?

Barb. No ghavè scaldapiè?

Giac. Siora sì, ma se me scaldo le man, no laoro, e per sta sera vorave fenir la capetta a sti maneghetti.

Barb. Si, si, fia mia, deghe drio: Se fare presto, se

farè pulito, sior Rocco ve darà da laorar, e vadaguerè dei bezzetti, e ve li metterè intorno.

Giac. Gho tanta voggia de una traversa d'indiana, de quele bele.

Barb. Laorè, che la ghaverè.

Giac. Se sior Rocco me la volesse dar in credenza, sconterave col mio laorier.

Barb. Cara fia, sto tior la roba dai marzeri in credenza, no torna conto. I dà la pezo roba che i gha in bottega, e i vol quel che i vol, e co s'ha scomenza una volta, no se se despetola più, se xe sempre al de soto, se gh'ha sempre da dur, e no i xe mai contenti dei laorieri che se ghe fa. No, no, fia mia, xe meggio far, come che digo mi. Se suna i bezzi, se va in marzeria, so varda, se cerne, se dise el fato soo, se tira più che se pol, se ghe dà i so bezzi, se paga, e bondì sioria. Margarita, me porteu sto fero? (chiamando)

Giac. La lassa, che anderò mi, che me desgiazzerò un pocheto le man.

Barb. Si, cara sia, diseghe, che la se destriga.

Giac. Da quela via me torò un pocheto de sogo. (s'alza, prende lo scaldapiedi, e parte)

# SCENA II.

### NICOLETTO, E BARBARA.

Nic. Diora mare, me dala una camiss netta?

Barb. Oh caro, no ve l'oggio dada domenega?

Nic. La varda, la xe sporca, che la fa stomego.

Barb. E vu, co vegnì a casa, cavevela, e non andè a fregar i taolini coi maneghetti. La biancheria costa bezzi, e ghe più dì, che luganega, e ogni lavada

una fruada, e co la tela scomenza a andar, la fio mio, co fa la lesca impizada. Stago tutto el zo co l'ago in man a tegnirve suso quele quattro si ze de camise fine, che debotto no ghe n'é più e ve le doveressi salvar per la festa, e no andar shrindoli tuto el zorno, specialmente col tabarro pano; quei pochi de maneghetti i se strapazza, inscartozza, e in tun'ora, che i portè, no i xe da veder.

Nic. Cara ela, la me daga una camisa netta. (a Barl pregandola)

Barb. Via, aspette, che senissa de destirar, ve dar manegotti

Nic. Mi no voi manegotti, mi no voi camisette Barb. Dixela dasseno, patron?

Nic. Mi no voi portar camisette, e no voi che ni. me diga: siora meza camisa.

Barb. Chi ve vede? Chi vien a vardar?

Nic. No se pol saver i accidenti.

Barb. Oh certo! Aven d'andar a zogar al balon

Nic. De diana! Gnanca se fusse ...

Barb. Manco chiaccole, ne son stufa. In tanta ma me porteu sto fero! (alla scena, con collera

# SCENA III.

# MARGARITA, e detti.

Marg. Don qua, son qua. Cara ela, nol giera c abastanza.

Barb. Gnente, no i pensa gnente a sto mondo. I de che la roba me vegna dentro per i balconi, el gha i ani della discrizion. Disdott'ani sul c el gh'ha, e nol pensa a gnente. (stirando)

Marg. (Cossa xe stà?) (piano a Nicoletto)

Nic. Gneute, perchè gli'ho domandà una camisa, la va in collera in sta maniera. (a Margarita)

Marg. (No salo? la xe così la parona; la va in collera facilmente, ma la xe de buon cuor, la ghe la darà.) (a Nicoletto)

Barb. Quanto xe, che no andè da vostro sior santolo? (stirando)

Nic. No so, non m'arecordo.

Barb. Andeghe, e raccomandeve. L'ha promesso de logarve, de metterve in tun mezza; ma co no se ghe va, no i se lo recorda. (stirando)

Nic. Vorla, che vaga co sta camisa sporca?

Barb. Aspette, adesso ve mettere i manegotti.

Nic. Sia malignazzo! xeli finii almanco?

Barb. Me par de sì. Ho desfatto quattro camise derendo del poveretto vostro sior pare, e v'ho cavà tre camisette, e tre pera de manegotti, che no i gha una macula al mondo. Varde, i gha le so cordele, i se liga pulito. Chi ve vien a veder cossa ghi ave sotto la velada?

Marg. Se i gh'avesse mi, me parerave d'aver una zoggia. Nic. (Cossa che ghe li trarave volentiera in tel muso!) (da se, intendendo di Margarita) Se vago da sior santolo, me metto el tabarro bon.

Barb. Ghe l'aveu scovolà el tabarro? (a Margarita) Marg. Cara ela, non ho avù tempo guancora.

Burb. Mo za, co no fazzo mi, no ghe pericolo, che nissun fazza. Vestive, vestive, che anderò mi a scovolarlo. (a Nicoletto)

Marg. La lassa, che auderò mi. (a Barbara)

Barb. Eh via, cara vu, che no se guente, che staga ben. Anca l'altro zorno l'ave scovolà, e po mi l'ho vardè, e el ghaveva la lea tant'alta sul colarin. (a Margarita) Mo abie un poco d'avvertenza, caro fio, no dezzipe la roba così. Nettevelo ato sacchetto, se ghe cazza dentro la polvere in tel colario, che no la vol andar via; (a Nicoletto) e vu, col vien a casa, nettelo subito quel tabarro, no lo mette via cussì, che la polvere se ghe incatrama. En co-no se fa le cosse de cuori (a Margarita) Bisognerave, che fusse per tutto, che fasse tutto, che ghavesse cento man, cento teste; no so guente, no se fa gneute, nissun fa gneute. (parte)

#### SCENA VI.

# NICOLETTO, E MARGARITA.

Marg. E si, no me per de no stat de bando.

Nic. Oe Margarita ... . i.

Marg. Sior.

Nic. Me faressi un servizio!

Marg. Che possa,

Nic. Cara vu a no me disè de no .

Marg. Se nol me dise cossa che el vol...

Nic. Senti, imprestene un ducato.

Marg. Mi? dove ghoggio i bezzi?

Nic. Zitto, che siora mare no senta. Cara vu imprestemelo.

Marg. Debotto el me farave dir. I gh' ho taccai al cesto i ducati,

Nic. Sia malignazzo, no se pol gnanca aver un servizio.

Marg. Perchè no ghe lo domande lo a so siora mare? Nic. Perchè se ghe lo domando, no la me lo darà. Marg. Basta che el ghe diga in cossa che l'ha da spender,

Tom. XXI.

#### LA BUONA MADRE

e lo digo, no la vorrà.

ghe ne voravelo far?

gio comprar un per de scarpini.

ghalo un bon per de scarpe?

voggio un per de scarpini.

, la camisa netta, e el tabarro da festa,

mi, che sia ver quel che me xe sta

ta dito?

nte.

ve sta dito?

, se no ghavere giudizio...
?

a far in cale dell'oca?
!

el vien rossov
dell'oca?

navesse.

It; no me' sassinè,

tela?

i no se ghe va per fa no stimo la pun de mare! E la polegana la se le ha ve petasse la

ente, che

Nic. Cossa voleu, che i me fazza?

Marg. I ve la fara sposar.

Nic. Oh giusto! (maravigliandosi)

Marg. Varè, che casi!

Nic. No la torave gnanca...

Marg. Gnauca, se i ve dasse una bona dota,

Nic. No la ghe n' ha miga dota.

Marg. A mi me la conter

Nic. E no la xe gnanca tanto bela.

Marg. Oh no se pol mo gnança dir, che la sia bruta.

Nic. No, no digo che la sia bruta.

Marg. La gha un bel sesto.

Nic. Oh si po, la gha un belissimo sesto.

Marg. E la parla pulito.

Nic. De diana, co la parla, la me fa restar incantà.

Mar. La gha el so merito.

Nic. Si, che i diga quel che i vol, la xe una puta, che gha del merito.

Marg. Oe, compare; v'ho tirà zo pulito mi.

Nic. Cossa! m'aveu tirà zoso? de cossa!

Marg. De gnente. (con ironia)

Nic. Me fè una rabbia...

Marg. Ma no vegui rosso.

Nic. Vegno rosso seguro, vegno rosso. Me se rabbia,

No vole, che vegua rosso?

Marg. Per cossa ghe andeu da quela puta?

Nic. Per compagnia ghe vago.

Marg. Per compagnia de chi?

Nic. Veden? Bisogna, che sappiè, che sior Gaspera Latughetta... el cognosse sior Gaspero Latughetta?

Marg. Si, lo cognosso.

Mc. Vedeu? sior Gaspero el xe uno che pratica, che cognosse, el m'ha menà elo. Daresto, mi l fingureve. Guanca per insonio.

Marg. Sior Gaspero xe un zovene, che gha el modo, e se el vol, la pol sposar.

Nic. Si, ne vero? El la pol sposar

Marg. Seguro. El gha de l'intrada. El gha negozioimpiautà.

Nic. E mi son zovene; no gh'ho impiego; mi no la posso sposar · (mortificato)

Marg. Ma quela zente, fio mio, la se tacea deve che la pol.

Nic. Credemio, che sior Gaspero la sposa?

Marg. Vu saverè meggio de mi.

Nic. Mi no crederave, che el la sposasse. (agitato) Marg. Non'è vero!

Nic. Mi crederave de no.

Marg. Ve despiaserave; che el la sposasse?

Nic. Caspita se' dretta patrona. Ma guanca mi no son storto. V ho capio, vorressi che cascasse so col bienton. Ma no casco, no casco, perchè vago la... cussi per cerimonia, per compagnia. Da resto... figureve... ghanca per insonio.

Marg. Gnauca per imaginaziou. (con ironta)

Nic. Oh me deu sto ducato?

Marg. Sior si, subito. (con iroina) No lo gho, ma guanca se lo ghavesse, ve lo daria.

Nic. Ve n'indormo.

Marg. Grazie.

Nic. Senti, save, no she dise guente a mia mare, the per diana de dia . . . (in aria di minaccia)

Marg. Cossa me fareu?

Nic. Oe, vedeu sto cortelo? (le fa vedere un coltello da saccoccia)

Marg. El corteletto, patron ?

Nic. Siora si, cossa semio i putei? Me l'ha da sior :

Gaspero, e lo so portar, e lo voggio portar, e se parlere, cospeto, cospeto, cospeto...

Marg. Bravo ! (con ironia)

Nic. No me volè dar sto ducato?

Marg. No ve voi dar guente. (in collera)

Nic. Sieu maledeta vu, e chi ve calza. (parte)

#### SCENA V.

#### MARGARITA sola.

Maledetto ti, e chi te imbocca. Se pol dar, che giandussa; el se arleva un bel fior de virtà, che la vaga la la patrona, che la gha un bel fio. Peverazza, la strussia, la ranca per i so fioi, e po, tolè suso, la se arleva sta bela zoggia. Ma i puti co i se sa zolar le braghesse, i va fora de casa, i pratica, i sente, i fa, e i dise, e correghe drio. Oh quante che se meggio aver dele pute?... xela qua per diana. No so, se ghe l'abbia da dir; se parlo no vorave far mal; se taso, no verave far peze.

# SCENA IV.

# BARBARA, e detta.

Barb. Via, cossa steu qua co una man sora l'alisa?

De la no avè gnancora forbio.

Marg. Vago, vago; ma ghe volevo dir una cossa.

Barb. Via, disemela. (siede dov' era Giacomina. e

lavora nei maneghetti)

Marg. Xelo anda via, sior Nicoletto?

Barb. No, el te de la, che el se veste. So se-

l'agiuta. Poverazza, che ghe fazza quattro ponti in sti maneghetti.

Marg. Eh, ela almanco no la perde tempo.

Barb. Impare, no se sta de bando. Via, cossa me vo-

Marg. Eh ghe lo dirò, ghe tempo. La lassa, che fenissa de destrigar. (No vorave, che el diavolo fasse, che quela peste de puto vegnisse a ascoltar.)

Barb. Se la xe cossa de premura, disela.

Marg. Ghe dirò . . . l'aspetta , che varda . . .

Barb. I batte . . .

Marg. Oh sì dasseno, i batte: vago a veder chi è; gue dirò, po gue dirè. (Manco mal, gh' ho gusto.) (parte)

#### SCENA VII.

# BARBARA, poi MARGARITA.

Barb. No vorave, che custia me domandasse la so licenzia, o che la se maridasse, che qualchedun la metesse suso, per aver qualche do ducati all'ano de più. Mi no posse veder pezo quanto aver da muar, e vederme in casa ogni terzo di musi uovi. Questa no la xe una cima de dona, ma almanco quel che la fa, la fa volentiera. E quel che me piase, la xe zovene, ma no la xe morosetta. Gho quel puto, che el xe una pua poverazzo, e se ghe fusse una massera harona, la me lo poderave precipitar. Cara la mia zoggia, el xe innocente co fa una colomba. Siestu benedetto. Lassa, lassa, fio mio, che se to mare vive, la farà tauto, che no la te lasserà senza un tocco de pan.

Mary. Sala chi xe?

Barb. Chi?

Marg. Sior' Agnese .

Barb. Ghaven tira ?

Marg. Siora si .

Barb. Ben; che la resta servida. Tolè, tolè, portaghe de là sti maneghetti a mia fia; diseghe che no la vegue, se no la chiamo.

Marg. Perchè no vorla, che sior' Agnese la veda? Barb. No stè a cercar altro; a vu no v'ho da render sti conti.

Marg. Via, via, la me compatissa.

Barb. Xelo andà via Nicoletto .

Marg. Siora si .

Barb. El sarà andà da so santolo.

Marg. Eh siora sì, da so santola .(con ironia, e caricata)

Barb. Santola? So santolo no ze miga maridà.

Marg. Eh, lo so.

Barb. Cossa diseu donca?

Marg. La me xe scampada.

Barb. Oh no me ste a metter pulesi in testa.

Marg. Oh giusto! Vela qua sior' Agnese

Barb. Se savè qualcossa, parlè.

Marg. No dasseno, gnente. (Per adesso no gue voggio dar sto travaggio.) (parte)

### SCENA VIII.

### BARBARA, poi AGNESE.

Barb. Ste strambe le parla, e no le sa quel che le se diga. La m'aveva fatto regnir el caldo. Ma no gh'è pericolo. So chi el xe Nicoletto.

Agne. Padrona, siora Barbara.

Barb. Sior' Agnese, padrona. Che miracolo?

Agne. Cossa disela? Son vegnua a darghe incomedo.

Barb. De diana! la recevo per una finessa.

Agne. Ghaveva proprio voggia de vederla.

Barb. Auca mi da seno. Ma mi, la sa, che son vago mai fora della porta.

Agne. Eh nu altre povere vedoe aveme feaio.

Barb. Oh cara sior' Agnese, ella no s' ha da meter co mi. Ella no la gha fioi, e la gha el so bisogno; ma mi, peverazza, son qua, con do creature da mantegnir, e no me vergogne a dirlo, bisogna che struffia, e che strolega a mantegnirli con un pocheto, de civiltà, e bisogna misurarla ben, e no se polcavar una voggia, e no se pol tor un spasso, un devertimento; e no gho gnanca un fià de tempede trarme qualche volta al balcou.

Agne. E sì, in bon ponte lo posso dir, la ze qua hela fresca, in ton, che la fa voggia.

Barb. Ghe dirò: mi no me togo travaggio de gnente. Za che ho da far, tanto fa che fazza de bona voggia. Poveretta mi, se lo fasse mal volentiera. Digo: el ciel me vuol per sta strada, sia fatta la so volontà. Cosa s' ha da far? co ho fatto i fatti de casa, me deverto col laorier, rido coi mi fici, rido co la massera. Gh' ho un gatto, che el xe el mis buflon; se la vedesse, che cara bestia! Dov' estu miso, mascarin.

Agne. Mo siala benedetta, co sto bel temperamento.
In verità la fa invidia.

Barb. Oh da mi, fia mia, no ghe ze guente da invi-

Agne. Ghe scommetto mi, che ghe sarà de queli, che ghaverà etto, o diese mila ducati d'intrade, che nol ghaverà el cuer contento, come che la gha ela. Barb. Certo che a sto mon do no sta ben chi no xe contenti. Per mi ghe zuro, me contento de tutto. Me stà sul cuor ste do povere creature. Una puta da maridar, e un puto, che (no fazzo per dir) ma el xe una perla. Xe un pezzo, che no la lo vede mio fio?

Agne. Cossa sarà? Tre, o quattro zorni.

Barb. Cossa disela, che bon sesto de puto?

Agne. Sì, dasseno, el par un zentilomeneto.

Barb. E bon, sala; bon, che ghe prometto mi, che de quela bontà se ghe ne trova pochi. Sì ben; al di d'ancuo andelo a trovar un putto de disdott'ani, che staga sotte ubbidienza, che vegna a casa a bonora, che no gh'abbia pratiche, che no vaga in nissun liogo senza domandarme licenza, che se contenta de star senza un bezzo in scarsella. Lu no beve un caffe, se mi no ghel pago, lu no va mai a un teutro, se nol vien con mi, una volta l'ano; nol sa zogar; nol cognosse gnanca le carte. E si salaf no la creda miga, che el sia un aloco. El gh'ha una testa, che el so maestro no ghaveva altro che dir. El xe stà principe, el xe stà imperador. Siora si.

Agne. Cossa fala conto de farghe far a sto puto?

Barb. Ghe dirò, se ghavesse del modo, lo voria far
far l'avvocato; ma ghe vol delle spese, ghe vol del
tempo, e poi xe tanti, che tutti me desconseggia.

Ho pensà una de ste do per adesso, o sottofattor,
o in mezzà d'un mercante.

Agne. Saravelo bou per fattor?

Barb. De diana! Cossa disela? Se la lo vedesse a far conti. Lu in tun momento xe capace de far un conto, che qualchedun no la farave in tre ore.

Agne. Ma no basta miga saver far couti.

Burb. Ob, siora si; per comprar, per vender, per

ordenar el ze un oracolo! In casa mia, poveretta mi, se nol ghavesse elo. Lu me scuode, lu va, lu vede, lu fa tutto. Co ghe digo tutto; tutto.

Agne. Gho gusto dasseno. No ghe manchera qualche bon incontro.

Barb. La diga, sior' Aguese, ghala fattor ela?

Agne. Siora si; gho quelo, che serviva el mio povero mario. El me l'ha raccomanda, e no lo posso licenziar. Daresto in verità, siora Barbara, lo torave mi quel puto.

Barb. La lo toga per sottofattor.

Agne. Magari. Ma' el fattor, vedela, el gha so fio con elo, no ghe xe caso.

Barb. De diana, son ben sfortunada.

Agne. La lassa, che vedremo de trovar qualcossa. La lo manda da mi sior Nicoletto. La ghe diga, che el me vegua a trovar.

Barb. Siora sì, da ela le lasserò vegnir volentiera.

Agne. Xe pecca, che un puto de quela sorte no ghabbia del ben.

Barb. El xe zovene; vegnirà la soa.

Agne. Quanti ani gh' alo?

Barb. Disdott'ani fenii ai dodese del mese passà.

Agne. Giusto i ani, che m' ho maridà mi .

Barb. Vardè co presto, che la xe restada vedoa.

Agne. Ma! cossa disela! ghe vol pazienza.

Barb. La se tornerà a maridar.

Agne. Chi sa? pol esser anca de sì. Ma se stenta tanto a trovar de star ben .

Barb. Ela, vedela, tra quel che la gh'aveva, e quel che gha lassa so mario, la sta da regina, e no la conseggio, se la se torna a maridar, a cercar grandezze de più de quel che la gha. Basterave, che la trovasse uno, che gh'avesse voggia de far ben, che

ſ

the ohe valessa Lan Che She voless Ratto, che she volesse ben, e che she volesse denendo na da madamada poder dir, s mi, no dependo ne da madona ne da mi santa Pase, e no cercar Maria per Ravena. dasseno, che se fusse in ela, farave cusì. Bisosnerave, che trovasse uno, che vegni star in casa con mi. Barb. Oh la She ne trovara de quei pochi. Bisos neta ve i che nol guer quer pochi.

Nasa? Mi vedela se a min fin che mare **∢**gne. Per cossa? Mi, vedela, sa a mio fio she capitas Barb. se una de ste fortune, se a mio fio ghe capita non ma guanca non man basac Pedirave de andar in suanca per questo no gi Agne. Cossa ao; magari gne capitassela.

Oh siora si sia han la cossa fala? s Barb. Oh siora si sta ben, la la vedera. Asne. Se poderave darghe no baso in scam Harb. Vorla andar via the transported via Planta Parchia and F Agne. Bisogna che vasa sauta datte da fan i laste gho e a casa Te ancora da far i letti, Barb. Che la manda a casa la d Pochetto con mi. Via, car Agne Pour Chi vorla po, che me Barb. La compagneta mio me El ze el mio cavalier ser. Agne. Gle selo sior Nicol Barb. No Pol far che e' Agne. Da so stor sant Barb. Siora si da p Agne. La diga, car

curiosità; sto sior santolo ghelo pute in casa?

Barb. Oh no, la veda. Mio compare Ventura no xe maridà, nol gh' ha sorele, sol gh' ha missun. Oh, se la savesse, che ome che el xe! Le doune nol le pol nè y eder nè sentir; el xe un omo da ben, che sa dele carità, e Nicolette po, Nicolette, per farse voler ben, uo ghe xe altrettanto. Che mignognole, che el ghe sal cosse in verità da magnarlo, da sasguerlo, in verità da magnarlo. (con trasporto di tenerezza)

Agne. (Pol esser, che no sia vero quel, che me xe sta dito.)

Baré. Per cossa m'ala domandà, se ghe xe patte da sior Ventura

Agne. Guente, cusi; me ze vegnà ste pensier.

Barb. (Per diana, che gho bona sperana.) (da se consolandosi)

rne. Valo in altri lioghi sior Nicoletto ?

Oh mai. Nol va mai in nissun logo.
 Xela segura?

Son sicurissima. Nol fa un passo, senza che mi

'è, quando che dise, che ghe ze dela male

retta mil ali dito qualcossa de mio fio?

'to, che el gh'aveva una pratica, che

uta...

Chi l'ha dito? (con ansietà)
più de cusì.

e! Elo pute? elo pratiche? Se la savesse, cossa che ala; guente a sto montro zorno l'ha dito, ala disela innoceaAgne: Sì, sì, la xe innocenza, ma la xe una voggia de maridarse.

Barb. Baroni, sior' Agnese, baroni; i se inventa, per far del mal ala povera sente. I vede, che sto puto xe de bon sesto, i sa che sior' Agnese me vol ben a mi, e no ghe vol mal gnanca a elo, che ela xe vedoa, che la xe da maridar. Tolè suso, i mette mal, per paura che un zorso... me cappissera?

Agne. In verità la me sa da rider. (ride compiacendosi)
Barb. Cara ela, la se cava 2000.

Ague. Via, no voggio descontentarla.

Barb. La vegna qua; la lassa far a mi. Vardè che tocco! mo vardè che ciera! Oh se me toccasse una niora cussì, mão fae el péderave ben der d'esser nassù cola camisetta. (spogliandola)

Agne. Vago a dirghe a la dona, che la vaga a casa.

Barb. La la chiama.

Agne. No no, gh' be dir una cossa; con grazia.

Barb. La senta, la ghe vaga a far una burla a mia fia.

Agne. Dove xela !

Barb. In tela se camera.

Agne. No vorave the la disesse, the me togo troppa libertà.

Bath. Ste cosse la dise i no xela patrona de casa? no sala, che tutti ghe volemo beni Tuti sala? Tuti; ma tuti, me capissela?

Ague. Mo che morbin che la ghe.

Barb. Siestu beaedetta i (le dà un bacto)

Agne. Mo la xe una gran bona donal mo la me fa de le gran sinezze! chi sa, no se pol saver. (parte) Barb. Oh caro el mio Nicoletto! Se la me riuscisse, beato ti, fio mio. Da mi no mancherà terto, e ne gh'ho nissun screpole at mondo. La xe ricca, ha xe sola, la xe zovene, la xe bona. Mio fio xe un

puto, che bisogna che el ghe piasa per forza. Anca a elo la ghe piasera. Basta che ghe lo diga mi, la ghe piasera. E po nol sa gnente, no l'ha fato mai l'amor. Xe, che sarè intrigada a darghe da intendere cossa che xe sto amor. O care le mie viscere; non vedo l'ora, me bate el cuor. Xelo qua? Xelo elo? Oh no, xe la dona de sior'Agnese, che va via. Vorave che el vegnisse; no gh'ho ben, no gh'ho requie. Oh amor de mare, ti xe molto grando l (parte)

# SCENA IX.,

#### Camera in casa di Lodovica.

#### LODOKICA, E DANIELA.

Dan. Staghio ben conzade cussi, siora mare?

Lod. Si, fia mia, ti sta pulito.

Dan. Sto garofolo me falo ben ?

Lod. Chi te l' ha mandà quel garofole?

Dan. Chi vorla, che me l'abbia mandà?

Lod. Xelo fresco!

Dan. Oh giusto fresco! no la vede, che el xe de quei de Vicenza?

Lod. Vardè, vede, el par tagia adesso zo da la piani ta. Credeva, che te l'avesso manda sior Gaspero.

Dan. Oh a sior Gaspero da un pezzo in qua no ghe casca più gneute.

Lod. Me par anca a mi, che el se sia un pocheto sfre-

Dan. Oh assae.

Lod. Credistu, che el se voggia cavar?

Dan Se el se vol cavar, che el se cava, mi no lo tegno.

Lod. Dopo che vien per casa sior Nicoletto, sior Gaspero no xe più quelo, fia mia.

Dan. Cossa m'importa a mi ! El l'ha menà elo in casa. El doveva lassar star de menarlo.

Lod. Che bisogno mo ghe giera, che ti ghe fassi tan-

Dan. Varde, vede; no me l'a la dito ela, che ghe fazza de le finezze?

Lod. Siora sì, ma no tante.

Dan. Le finezze no le se misura col brazzolar.

Lod. Sior Gaspero a bon conto el gh'aveva bona in-

Dan. E sior Nicoletto no xelo da maridar?

Lod. Si, fia mia, ma ho paura, che el sia molto giazzà.

Dan. Mi vedo, che el xe puto civil, che el xe ben vestio; per cossa alo da esser giazzà?

Lod, Ghalo mai un bezzo in scarsela? Dopo che el ; vien qua, alo mai dito de pagarme un ceffe? me portelo mai quattro buzzolai?

Dan. Nol se deve ossar poverazzo?

Lod. Varde, vede. No ghe l'oggio dito mi tante volte che beverave un caffe? alo mai aperto la bocca a dir, se la comanda?

Dan. Mi vedela, ste cosse no le me piase. Sto deman-

Lod. Gnanca mi no me piase de domandar. Ma perchè no lo fa senza che el se diga? Senza casse mi no posso star, e sto tracretto me despiase a spenderlo qualche volta.

Dan. Gran vizio che la gha, de voler ogni mattina el caffè.

Lod. Vardè, che gran casi! Xela la rovina de Troja!

Dan. Mi no voggio, she la domanda gueute a nissun.

Lod. O mi no voggio cale per casa mia.

Dan. Mi no chiamo nissuq.

Lod. E no vegnirà nissun.

Dan. Che travaggi che ghaverò !

Lod. E faressi meggio a laorar.

Dan. La me ne daga, che laorerò.

Lod. I batte.

Dan. Che i batta.

Lod. Andè a veder chi è.

Dan. Mi no, la veda,

Lod. Per cossa no voieu andar?

Dan. Perchè se xe qualchedun, mi no voggio tirar, e no voggio far malegrazie:

Lod. Frascona. (incamminandosi)

Dan. La gh' ha rason.

Lod. Anderò mi, anderò mi, a veder.

Dan. Sì, la vaga.

Lod. Se fusse almanco qualcun da mandar a tor un caffe. (parte)

Dan. Si, si, che la dige, che la gh'ha bon dir. La gha rason, che no son una de quelé, da resto..., no voi dir gnente. Se parlo, me taggio el naso, e me iusangueno la bocca.

Lod. El xe qua, siora, la sarà contenta.

Dan. Chi xe?

Lod. Sior Nicoletto.

Dan. Ghala tira?

Lod. Siora sì.

Dan. Chi gh' ha dito, che la ghe tira?

Lod. Gh'ho tira per non far male grazie. (con caricatura) .

Dan. Mi mo, vedela, son capace de andarme a serar in te la mia camera.

Lod. Via, no se scene, ste qua, ste co se die, e trattè come va trattà.

Don. (Oh co bela, che la xe.) (ridendo da se)

Lod. Ti ridi, ah?

Dan. No vorla?

Lod. Via, via, ridi, sta aliegra, che qualcossa sarà.

#### SCENA X.

#### NICOLBTTO; e dette

Nic. Patrone, patrona, siora Daniela.

Dan. Patron, sior Nicoletto.

Lod. Sioria, fio miò.

Nic. Siora Lodovica, patrona.

Lod. V'aveu sentio a businar in te le recchie?

Nic. Quando ?

Lod. Za un poco.

Nic. Dasseno, me minzonavele?

Lod. Xe tante che parlemo de vu, ne vero, fia?

Dan. Oh siornes, ze vero.

Nic. Songio vegnù a hon ora? (toccandosi collà mano un nastro, che finge essere dell'orologio)

Dan. Oh no tanto gnanca.

Lod. Xe tanto, che ve aspettemo.

Nic. Che ora xe?

Dan. Mi credo, che sarà disdott' ore.

Lod. Ho paura, che le sarà debotto disnove.

Nic. Ho varda za un poco, no le giera altro che dis-

Tom. XXI.

Lod. Oc., cosa distu, Daniela? El gh'ha el relogio sior Nicoletto.

Dan. Bravo, bravo, me ne consolo.

Lod. Lassè veder mo. (a Nicoletto)

Nic. Oh cossa serve? una bagatela.

Dan. L'alo compra?

Nic. Siora si .

Lod. Quanto ghaven dà?

Nic. Oh poco, l'ho avu de foravia.

Lod. Ma pur quanto ghaveu da?

Nic. Poco, ghe digo, trenta zecchini.

Lod. Poco, ghe dise? Xele d'oro?

Nic. Siora sì, d'oro.

Lod. Caro vu, lassemelo veder.

Nic. Cossa vorla veder? no l'ha mai visto relogi? cossa vorla, che vegna qua a far mostra de una strazzaria d'un relogio.

Dan. Via, che nol vaga in culera, co nol vol, che el lassa star?

Lod. (Mi ghe scometo mi, che a quela cordela gh' ha tacch una medaggia.)

Nic. Xe un pezzo, che la xe levada?

Dan. Oh sarà debotto do ore.

Nic. Sia maliguazzo, voleva vegnir avanti, e non he podesto.

Lod. Aveu marendà a casa?

Nic. Siors ol .

Lod. Dovevi vegnir qua a matendar.

Nic. Ho bevu la cioccolata con sie pandoli, e quattre pani de Spagua.

Lod. E a mi m'aven portà guente?

Nic. Sia malignazzo, voleva vegnir qua a bonora, voleva che marendessimo insieme, ma bo aspeta el sartor, e el m'ha fato star fin adesso.



Dan. Se falo qualche cossa da novo!

Nic. Siora si, me fazzo un abito de pano fin fin, che se suppia via; co i so bottoni d'arzento, che i luse, che i per diamenti; e una camisiola de ganzo superbonazza, guarnia con quattro dea de galou.

Dan. Oh da quando in qua se guarnissele le camisfole de ganzo?

Nic. Moda, moda, Paris, moda, Paris.

Lod. Disc, sior Nicoletto, seu guente hombardier?

Nic. Per cossa bombardier?

Lod. Sharen gnente!

Nic. Vare, vede, chi credela che sia? qualche scalzacan? Son paron mi, sala, e le mie intrae me le manizo mi, e gho domile ducati d'intrada, e mia siora mare la gha sedesemila ducati de dota; m a mi, co me marido, no voggio dota; mi no gho bisogno de dota, voggio una puta, che me piasa, che me voggia ben, no cerco altro.

Dan. Oh che caro sior Nicoletto!

Nic. Oh siestu benedetta. (vuol toccar la mano a Daniela)

Lod. Oe oe, patron, come la magnemio? (sgridam-dolo)

Nic. Un benedetta sta uona! (fa finezze a Lodovica, volendo prenderla per mano)

Lod. Tegni le man a casa, ve digo.

Nic. Stamattina propriamente me sento in gringola.

Lod. So anca mi, che ve sentirè in gringola Ghave el corpo pien de cioccolata, de buzzolai Nu altre, poverazze, no ave mo bevù el casse.

Nic. Debetto xe ora de disnar.

Lod. Debotto? se xe disdottore, e un quarto.

Nic. Oh giusto! (mostra di guardare l'arologioin disparte)

```
LA BUONA MADRE
```

Ind. (procura di vederlo)

Nic.

Nic. Xe dienove ore sonse. Lod.

Lod. De dinna i nol se pol veder quel relogio. Ghato Paura, che gue lu magnette vorla veder altro?

Dan. (Mo che dona! la me sa una rabia!) Glinla relogio ela, siora Daniela?

Nic.

Voria, che ghe ne paga uno? Dan.

Oh le pute no porta relugi. Dan. Co me maridero, me lo paghera mio mario. Nid Ghe lo dard co la se mariderh. Nic Dill.

Nic. So mario? Chi saralo mo so mario?

Dan Mi no so, la veda (con tenerezza affeilata)

Dan. Oh el glis bon tempo lu, sior Nicoletto! Nic. Lo ghala in cantier so mario?

Nic. Ahl (le tira una stoccata colla mano)

Dan. Cossa falo?

Nic. Ghoggio fatto Paura! Lod. Gran morbin che ghave.

Nic. Ali I sono in gringola. (a Lodovica) Lod. Oh so ben mi cossa che glie voriu a farve pass

Nie. Oh benedetta sin noual labb acriando Lodovica) Nic. Cossa?

Lod. Una novizza.

Lod. Mo via, Inssemo star.

Me despiose, che bisogna che vaga via.

un interesse Bisogna che suga a Rialto, a partia de selle, o otto cento ducati. Cust Presto



Lod. Andè, scuodela, e po vegni qua.

Nic. Siora si , se vedremo .

Dan. Arecordeve de mi.

Nic. Caro quel muso!

Lod. Vegni presto.

Nic. Cara la mia cara nena! ( buol abbracciarla )

Lod. Via, insolente: (si disende)

Nic. Siestu benedetta! (come sopra, e gli casca la mezza camicia)

Lod. Lasseme star; vardè, che perdè el mauegotto.

Nic. Sia maledetto sti manegotti. Patrone. ( parte)

Lod. Oe, el gh'ha mezza camisa.

Dan. Cossa importa? el gha ben i abiti galonai.

Lod. E se le fusse tutte panchiane?

Dan. Ebben, magneralo elo? magnerò anca mi. (parte)

Lod. Si ben, cuor contento, e schiavina in spala.

FINE DELL'ATTO PRIMO.

# ATTO SECONDO

#### SCENA PRIMA.

#### Camera in casa di Barbara.

# BARBARA, AGNESE, e GIACOMINA.

Barb. Auemo, anemo, via, desmetté el laorier, feglie compagnia a sinr' Agnese. Cossa voleu che la diga? Che la xe vegnua qua a immufirse? (a Giacomina)

Agne. Oh per mi no la ghabbia nissun riguardo. Co son a casa, gnanca mi no son de quelle che staga de bando.

Ginc. Cara ela, la me lassa dar do altri ponti. La varda, a feuir sto maneghetto no me manca altro che mezza quarta.

Agne. Sì, fia mia, la lo finissa.

Barb. Poverazza, la se vorave tor una traversa d'indiana.

Agne. Dasseno?

Ginc. Ma fina la voggio.

Barb. Oh fia mia, se ti la vol fiua, bisogna che ti laori un pezzetto.

Agne. Cara siora Barbara, se non fosse per fargue torto, me torave una libertà.

Burb. De cossa, sior' Agnese?

Agne. La lo riceva per buon cuor, sala, per bona amiscizia, no mai per farghe affronto.



Barb Mo via, cara ela, co mi no ghe ze bisog Agre. Se la se contentasse, se la se deguasse, gi Vorave Pagar mi una fraveron a sta pata. Giac. Oh Busto | perché mo ela f (me, vien le 1 Barb. Cara sior Aguese, no ze miga de dover, che Agne. Che incomodo zelo! De diana! Se la se degna Borb. Cossa diseu, Giacomina? Ginc. Cossa vorla, che diga? (si asciuga gli occhi Agne. Oh Poveretta mi ! 1' hoggio mortificada? Cara Barb. Cara siop Aguese, la compalissa. Si ben che la xe zoveme come che la vede qualche volta poverazza, la se recoida, che la xe usta ben, e che Poverazea e la se levolua, cue la se main monte constitue del so povero pare n'ha ridolto in sto stato j no la glia grancota la nto giudizio che basta per distinguit, che da qua baona anniga no s'avemo da vergognar : Certo che se contentino de maguar pan e Polenia, Piulloslo che far de quele figure, Price Procuse, Platiosto Che lat de Yuco Price Inc. Notation de la far, e in casa mia no phe vien nia.

An annimiento incresso de la far, e in casa mia no phe vien nia. sun, pintosto moriria dal destisio. Ma co sior ague se ! lanto come se la fusse una mia sorela : Si mia, lassa che la le paga; ringraziela del e amor no fe vergognar Perche, sasta, Tauto ze mai el domandar con ardir,

Agnc. In verita, siona Barbana, cl. Carb. Cusi tenera la re de

Agen. Oh sì po, dasseno son amorosa, che no fazzo per dir, ma de cuor no ghe la cedo a siesun.

Barb. Anca nu altre, la veda. In verità dasseno semo proprio de bone vissere; e mio fio, poveresto, nol pol veder a far insolenze a una mosca. El xe impastà de zuccaro, nol gha fiel in corpo: e sì sala, col xe de voggia, el xe el più caro mattarelo del mondo. De diana! se el fusse in altro stato, pararave proprio, che sior' Aguese fusse fatta per elo.

Agn. Tanto el sta a veguir a casa?

Barb. Bisogua, che so santolo l'abbia mena con elo. El xo proprio innamora in quel puto.

Agn. La diga, vorla che mandemo a veder de sta traversa?

Barb. Quel che la comanda.

Agne. Come la voravela, siora Giacomina? Via, cossa serve ? no la se vergogna, la lo diga.

Barb. Via, parlè, che ve dago liceuza.

Giac. Verave de quele bele, coi fieri sguardi.

Agne. No le se usa più, sala, coi fiori sguardi.

Gina. Oh n'importa; a mi i me piase.

Agn. Vorla che mandemo a chiamar el merzer, che le se poderà soddisfar?

Giac. Podemo mandar da sior Rocco.

Barb. El xe quelo, sala, che ghe dà da laorar. Quei maneghetti la li fa per elo. Ma el ghe dà tanto poco! Giac. No vadagno guanca sie soldi al zorno.

Agne. Sto sior Rocco xelo quelo all' insegna del granzo? Burb. Siora si, giusto quelo.

Agne. Oh sì, la xe una bottega, che gha de tutto. Me servo anca mi qualche volta da elo.

Barb. ()h in pochi anni el s' ha tirà suso pulito .

Agne. Quelo, vedela, siora Barbara, (la seuta mo,) quelo sarave un negozietto a proposito per la so puta.

Barb, Andè de là, fia, diseghe a Margarita, che la vaga al linkon, che la chiama Spisima, e che la ghe diga, che el porta qua de l'indiana de do, o tre sorte.

Giac. Siora sì, subito. (parte)

#### SCENA II.

#### BARBARA, e AGNESE.

Li ho mandada via, sala perchè!

Agne. Oh l' ha fato da dona,

Barb. Per dirghe la verità, per parlarghe da amiga. su sto sior Rocco ghaveva anca mi i occhi adosso; é anca elo, me par, me par, che el ghe traga de occhio a la puta, si ben, sala; che col vien qua, ghe le demo curte, ma curte, e Giacomina no la gh' ha mai dito una meza perola, e se el ghe va darente per veder el laorier, co ghe dago un'occhiada mi, el gh' ha una paura, che el trema.

Agne. Oh, cara siora Barbara, no bisogna po esser

tante tanto . . .

Barb. On cara fia! Co i sa, che una puta xe povereta, i se tol de le boneman, e presto se fa, e presto se dise, e va fora la nomina, e su le botteghe se parla.

Agne. Xe vero, ma bisogna pensar auca al modo de

maridarla .

Burb. La senta, ghe digo la verità, come se sus e davanti al prencipe. Mi ho ava co' m'ho marida quatro mile ducati de dota. Co xe morto el povero mio mario, ho fato pagamento de dota;, e son restado scoverta de domile ducati. I domile, che s'ha podesto recuperar, i xe in zecca, e con quel poco de pro e cen un pocheto de dimissoria, che m' ha lassà un mio barba, e con pocheto de laorier, se andemo mantegnindo, come se pol. Se podesse logar mio fio, se sto povero puto se podesse mantegnir, senza aver bisegno de mi, i domile ducati mi ghe li darave a la fia. Ma la vede ben, in ancuo, mi no posso tor al puso, per dar a la puta. Ma gh' ho speranza, che el cielo l'aginterà. El xe tantto un buon puto, che gh' ho speranza certo, che la fortuna lo assisterà. Cossa disela, sior Agnese? me dala anca ela bone speranze?

Agne. Mi sì, fia, el cor me dise, che sior Nicoletto ba da far dele fortunazze.

Barb. Oh! che sin benedeto el so cuor!

# SCENA III.

# GIACUMINA, e della.

Giac. Siora mare, xe qua Nicoletto.

Barb. Oh l'ho ben da caro. Dove selo?

Giac. Gh' ho tira adesso.

Barb. Ghaven dito a Margarita?

Giac. Siora sì. Spasima no ghe giera, l'ha mandh Giandussa.

Agne. Che razza de nomi xeli questi?

Barb. Zente de campo, fia mia. Putazzi, che me fa qualche servizio, per no mandar la dona a torzion. Dove xelo Nicoletto?

Giac. L'anderà a despoggiarse.

Barb. Avanti che el se despoggia, diseghe che el vegna qua.

Giac. Siora A.

#### ATTO SE

Barb. E vu, aspetê de là, ch ve chiamerò.

Giam. Quel che la comanda fora con dei discorsi, che a (parte)

#### SCENA

BARBARA, ARESE, P

Agne. E adesso perchè la Barb. Perchè, vedela, co la incocalissa, e no la laora. Agne. De dianal la la tieu li Barb. Velo qua, velo qua li Nic. Patroue.

Agne Patrone, sior Nicolettes
puto!)

Barb. Vegni qua, mie sior

Nic. Da sior suntolo.

Barb. Sempre da sior santoli Nic. Sempre co so andà via Barb. Verdé, che el saverò Nic. La gue domanda. Barb. (Oh no ghe pericolo, Ague. (Oh se vede.) (pias-

Burb. Cossa falo sior compe: Nic. Si sta ben, el m' ha di Burb. Cossa falo de la so di Nic. La ghe xe passada. Burb. Dassesa? gh' ho ben a sada. Caminelo pulito?

Nic. Pulito. (Oh quante but



Barb. Seu eta fora de casa con elo?

Nic. Siora sì .

Barb. Via conteghe a sior Agnese, dove the se stà.

Nic. Cossa ghe importa a sior Agnese de saver, dove
the sen stà?

Agne. Sì, caro fio, ghaverò gusto anca mi de sentir. So che parlè tanto pulito. Conteme qualcossa.

Nic. Semo stai in tauti loghi, che no m'arecordo.

Barb. Mo via, qualcossa ve arecordere.

Nic. Semo stai in piazza, e po semo andai de longo per la riva dei schiavoni, e avemo voltà zoto per l' arsenal, e semo andai fina in harbaria dele tole. Depo avemo tirà zo per le fondamenta nove, e zo per cale de la testa, e semo andai al sontego de todeschi, e po fina in Canaraggio, e avemo passà tiraquetto a riva de Biasio, semo anda a far un servina i tre ponti, e po per el ponte de Rialto semo

n a i tre ponti, e po per el ponte de Rialto semo ni a trovar un amigo in cale dele balotte.

th Th, avè fato tre mia de strada.

me halo fato mio compare a caminar tanto?
ana, el camina, che malisteute ghe posso te-

una doggia, che l' ha tegnu de meun letto, e no xe altro che otto zorde casa. (ad Agnese)

e busie.

asse busie.

Agne. Nol xe stracco? ATTO SECONDO. Nic. On in suacco i
Barb. Oh ; zoveni no se stracca mai, fia m Do la vede che colosso stracca mai, fia m Jane. Oh si, el gh'ha ben messi i so ani. Nic. La varda se son straco. Ah ah ah ah. (sati Ob che le siestu! Cossa disela co bravo Agne. I ze i so mi. Nic. Ah ah (come sopra) Nic. An an. (come supra)

Innea dell' orologio) quele cordole! (osserva nel Nic. Gnenle, Suente (Sia malignazo, no m'ho re. Barb. Ghasta el relogio  $N_{ic.}$ Barb. Anca si, che sior santolo l'ha dona el p Nic. Siora si, cue sior santoto i na dona sior santolo. Barb. Lassa veder 180 (si accosta a Nice Nic. Oh giusto ! Nic. On Blusto:
Barb. Via, volemo veder quel rologio Barb. Anemo, no me fe andar in c Mic. (La toga via, la varda.) Barb. Anca de queste, sior pr Nic. Oh la me Hurore stor Agne. Coss' elo I un relogio Barb. Siora no i una chir Agne. Oh siora si, she Barb, Coss' e ale garg. No le voggio assol

۲

e l'ultima, m' aven capio? (a Nicoletto) Le xe cosse da soveni. (piano ad Agnese)

Agne. (Eh si, fredure.) (a Barbara)

Barb. Un zorno, se ghavere giudizio, podere auca vu comparir co fa i altri; e ghavere el relogio, e ghavere tutto el vostro bisogno. Ne vere, sior'Agnese?

Agne. Certo, se el vorà, se el renderà al sodo.

Nic. Sungio cattivo adesso?

Barb. Sta cossa la m'ha despiasso. E no par bon, e no sta ben, e ve lo digo da mare, e ve lo digo in fazza de una, che me pol insegnar, e che gha de l'amor per la nostra casa.

Nic. Me vorla ben, sior' Agnese?

Agns. Sior sì, ve ne voggio anca a vu, come a vostra siora madre, e a vostra sorela.

Nic. Ma più a mi però.

Agne. Per cossa più a vu?

Nic. Cara ela, la diga de sì.

Agne. (El gha le so bona malizia per altro.) (piano a Barbara)

Barb. (Guente, sala: nol sa guente.) (piano ad Aguese)

## SCENA V.

## GLACONINA lavorando, e detis.

4

\*

Giac. Xe que el marser.

Bash. Che el vegna.

Nic. Chi xelo f

Giac. Sior Rocca.

Nic. (Per diana, no verave che el disesse dei do fazoletti, che ho tolto in credenza.) Con grazia. (in auto di partire) Vago a far un servizio.



Agne. Arrecordeve, che m'avè da compagnar a casa. (a Nicoletto)

Nic. Siora si , vago , e veguo . (parte)

#### SCENA VI.

BARBARA, AGNESE, GIACOMINA, pòl Ruceo col Giwine che porta le merci.

Barb Cossa disela de quela frascaria del relogio?

(ad Agnese)

Agne. Oh la xe una cossa da guente .

Barb. Oh mi son sutila, la veda, sutila co sa l'oggio. No ghe ne passo una, no ghe ne fazzo bona nissuna. E per questo el me teme, e no ghe pericolo, che el me lassa un tantin, e posso star co i mi occhi serai, e col se mariderà, chi el glie tucca, poderà dir, me tocca oro colà. Oro colà, sior'Agnese, oro colà.

Agne. (Oh bisogna che vaga via, perchè la me ne dise tante, che debotto. debotto...)

Rocc. Patrone .

Barb. Sior Rocco.

Agne Sior Rocco.

Rocc. Patrona, siora Giacomina, patrona.

Giac. Patron .

Rocc. Ala senio i maneghetti?.

Giac. Debotto .

Rocc. Fala pulito! la lassa, che veda mo. (si accosta)

Barb. Oh via, tendene a nu, siot. (a Rocco)

Agne. De diana! Et l'ha malisteute vardada. (a Barbara)

Rocc. No la vol', che varda i fatti mii gnanca? ( & Barbara )

Barb. I verdare, co i sera fenii.

Rocc. Mo co cattiva che ne sta siora Barbara!

Barb. No lo seveu, che incendo? (scherzando)

Agne E si, la ve vol ben, vedè. Se savessi cossa, che la m'ha dito de vu.

Rocc. Cossa ghala ditu!

Barb, Oh yia; aveu porta ste indiene?

Rocc. Siora si, glie ue vorla assae?

Barb. El nostro bisogno, nè più nè manco. (con asprezza)

Rocc. Sentela, che ben che la me vol? (ad Agnese)
Vien qua, danie una man; tiremo avanti sto taolin.
(al giovine) (Mo co bela, che la xe!) a Giacomina, passando)

Giac. Più de vu, certo, vedè.

Barb. Oe, digo...(a Rocco, e a Giacom. sgridandoli)

Agne. (La tuss.) (a Barbara) (Ghe parlo brutto sior Rocco?) (a Giacomina)

Giac. (Ghe parlo belo a cla?) (ad Agnese)

Agne. (Se siora mare ghe lo dasse per mario, no la lo torave?) (a Giacomina)

Giac. Co siora mare me lo dasse per mario, no yarde ria, che el fusse nè belo se bruto. (ad Agnese)

Agne. (Caspita! la m'ha resposo da savia Sibilla.)
Rocc. Oh son qua. De che qualità la voravela?

Agne. Lasse veder .

Rocc. Per cossa ala da servir?

Agne. Per una traversa.

Rocc. Caspita! Grasso quel dindio!

Barb. Credevi, che ve despoggiassimo la bottega?

Rocc. Oh guente; le comandi pur, son a servirle. Le xe patrone, se le ghe ne vol anca un brazzo. Per chi ala da servir, se è lecito?

Agne. Per quela puta. (accennando Giacomina)

Rocc. Oh, co l'ha da servir per quela puta, la lassa far a mi. No voleva metter man a una pezza, ma co se tratta de ela, tutto; parona de tutto.

Giac. Anca sì, che averè portà de le strazze?

Rocc. Mo la gran desfortuna che gho in sta casa!

Se la madre ze cattiva, la fia xe pezo.

Agne. Chi sprezza vuol comprar, vedè, sior Rocco. Rocc. Brava sior' Agnese. Anca mi, vedela, dele volte digo: roba cattiva; ma se podesse comprar, compreria.

Barb. È cusi, vienla fora sta gran bela cosa d'indiana? Rocc. Oh vela qua. Questa xe la soa. La varda mo,

se de sta sorte la ghe n'ha più visto?

Barb. Oh quanta cola!

Agne. Questa, co la xe lavada la deventa una strazza.

Giac. E che fiori smorti, che la gha.

Rocc. Ho inteso, ho inteso. Mettila via. (al giovine)

La varda questa.

Giac. Oh che roba! (sprezzandola)

Barb. Ste strazze ne mostrè?

Rocc. No le vaga in colera, via, no le vaga in colera, le varda st'altra

Giac. Oh che roba da vecchia!

Agne. Questi xe scarti.

Barb. Siora sì, tuti scarti.

Rocc. Scarti le ghe dise? vorave averghene assae de sti scarti. La toga; questa no la dira, che el xe un scarto; ghe n'ho vendu stamattina vintotto brazza per una novizza. Via, che la toga de questa per bon augurio. (a Giacomina)

Agne. Ghe piasela, siora Giacomina?

Giac. Cussi, e cussi.

Rocc. Mo la xe molto difficile da contentar.

Barb. No ghe miracoli; ma la xe meggio dele altre.

Agne. Za, el meggio i lo tien sempre indrio.

Tom. XXI.



Barb. I vol dar via le cale, se i pol.

Rocc. Mi lasso che le diga. Ma de sta sorte de indiane in sto paese voggio che le stenta a trovarghene.

Agne. Quanto al brazzo de questa?

Rocc. Vorla, che fazza una parola sola?

Barb. Via, sentimo sta parola.

Rocc. A qualchedun altro ghe domanderave sie lire al brazzo; ma con ela, quel che le comanda, ciuque lire e mezza, e la so bona grazia.

Agne. Ih ih, cinque lire e mezza?

Barb Se no la ghe ne val gnanca quatro.

Rocc. Cinque lire ghe le darave mi, se le glie n'avesse cinquanta pezze, e vorave chiapar tanti bei da diese.

Agne. La deu con quattro lire e mezza?

Rocc. I me dà de più, se la porto in glietto.

Baib. Oh no la le val quatro lire e mezza.

Giac. Za con nu altre el buta più carigolo, che coi altri.

Rocc. La xe patrona per guente, se la comanda, ma co se trata de negozio, no posso far torto ala mercanzia.

Agne. Mo andè là, che se un gran gazabin.

Rove. Oh cara, siela benedeta ! quanta glie ne coman-

Agne Tre brazza, ne vero, fia !

Rocc. Oh la xe granda, sala, ghe ne vol tre e mezo per ela.

Barb. Oh i basta tre brazza.

Ague. Sior no, sior no, tre e mezzo.

Rocc. Brava, è meggio che ghe ne avanza, che ghe ne manca. Dè qua la forfe. (al giovine)

Barb. Ma quanto! (4 Rocco)

Rocc. Se giusteremo.

Barb. Guanca un bezzo de più de quatro lire e meza.

Rocc. La me daga de più tuto quel che la vol . La toga via quatro e quindese.

Barb. Sior no, sior no, quatro e meza.

Rocc. Voggio servirla, come che la domanda. Tanto xe marcante quel che vadagna, come quel che perde. La vegua qua, la tegna ela el brazzolar. (a Giacomina)

Barb. Sior no, sior no, lo tegnirò mi.

Rocc. Quel che la domanda. (misura)

Agne. Oe, no ve misure le ougie.

liocc. Oh povereto mil

4

Gian. Varde ben, che voggio la bona mesura.

Rocc. Anca ia bona mesura.

Barb. Tagiè qua. (accenna dove vuole, che tagli)

Agne. Qua qua. (per averne un poco di più)

Gian. Un pochetto più in qua. (per averne un poco di più)

Rocc. Oh che bon vadagno che fazzo! (taglia) La toga, che la gh'ha una traversa da sposa.

Agne. Quanto ghavemio da dar?

Rocc. Le fazza el conto. A so modo, a quatro lire e mezza. (piegando)

Agne. Quatro, e quatro otto, e quatro dodese. Dodese

Rocc. E mezza; e po ghe xe el mezzo brazzo.

Barb. Che fa in tuto quatro e quatro otto, e do diese, e do dodese, e do quatordese, e cinque...

Rocc. No, la veda; fa quindese, e cinque, co la vol saver.

Giac. Mo sior no, quatro lire, e mezza, e quatro lire, e meza fa otto e una nove, e quatro lire e meza fa nove, e una diese, e un undese, e nieza, e do, quanto fa?

Agne. Aspete mi, aspete mi. Se i fusse quatro brazza, saria sedese, e una disisette, e una disdotto. Batter

mezo brazzo, che se do, e cinque, batter do e cinque, me par che la resta quindese.

Barb. Siora no, la ghe da de più.

Gian. No, la ghe da de manco.

Barb. Tasè là vu, siora dottora

Rocc. Co le me vel dar el me giusto, me vien quindese, e quindese.

Agne. Tolè douca. Do ducati d'argento.

Barb. Un trairo indrio.

Rocc. Ghala paura, che no ghel daga? la toga. Se la ghe lo vol donar a sto puto...

Agn. Śi, si, via, deglielo.

Barb. Andè là, che save far pulito. ( a Rocco )

Rocc. Comandela altro da mi?

Barb. Gneute altro per adesso.

Rocc. Se le comanda; gh' ho dela cambrada bellissima,

e a bon marcà. Vorie vederia?

Barb. No, no, no volemo altro.

Rocc. Le la toga, le me la pagherà co le vorrà. Sconteremo co la fattura dei maneghetti.

Glac. No no, sior, co ho feuio el laorier, me pisse de tirar i mi cari bezzetti.

Rocc. Quando vorla, che vegna?

Barb. Ve li manderemo a botega.

Roce. No le vol, che vegua? pazenzia. Le m' la in cattivo concetto. E si, sale: spero ancora de maridarme.

Agne. Quando la feu, sior Rocco?

Agne. Più presto, che poderò.

Roce. Ghaves gnente gnancora ?

Rocc. Per adesso ne .

Agne. Voleu, che mi ve la catta?

Roce. Magari .

Agne. Quanti bezzi voleu?

Rocc. Veder el pezzo, e po contrattar.

Agne. Ve basteravelo un miaretto de coutai ?

Rocc. La senta; lassando le burle, mi son povero fiol, ma i besi no me fa gola. No digo, che se sa, che qualcossa ghe vol, ma piuttosto mile da una, che me piasesse, che quattro mile da una, che no me piasesse.

Agne. Per esempio, i mile qua da sta banda ve piaseraveli? (accenna Giacomina)

Rocc. Son qua, carta, penna, e calamar.

Barb. Anemo, anemo; fenimo sti stomeghezzi,

Rocc. Vela qua; sompre cussi le me tratta.

Agne. Sior Rocco, veguine a trovar.

Rocc. Quando !

Agae. Ancuo . Porteme dei fazzoletti .

Rocc. De quali vorla?

Ague. Portemene de do o tre sorte.

Rocc. Da naso !

1

t

Agne. Da naso.
Rocc. Vorla de queli, che gh'ho da a sior Nicoletto?

Barb. A chi Nicoletto?

Rocc. A so fio. (a Barbara)

Barb. A mio fio ghave da fazzoletti?

Rocc. Siora si, a so fio, e el me li ha anca da pagar.

## SCENA VII.

## Nicolerro, e detti.

Nic. Siora sì, siora sì, xe vero. I ho toki per sior

Barb. (Voleva ben dir mi.) Perchè no me l'astu dito? Nic. M'ho desmentegà.

Rocc. Oh patrone, ancuo vegnirò da ela. (nd Agnese)

Agne. Si, v'aspetto.

Rocc. Siora Giacomina, patrona.

Giac. Patron .

Rocc. Patrona, siora Barbara. (con affettazione)

Barb. Patron, sior Rocco. (caricandolo) ...

Racc.. Siela benedetta. Chi sa? basta. Se creslesse, che la ghavesse i mile ducati. Xe, che ho paura, che no la ghabbia gnanca mille fanfani. (parte)

#### SCENA VIIL

BARBARA, AGNESE, GIACOMINA, e NIGOLETTO.

Giac. Grazie, sala sior Agnese.

Agne. Oh cossa disela? Per ste minchionerie no se riugrazia gnanca.

Barb. Vedestu, fio; sior Agnese la gha paga una traversa a to sorela.

Nic. E a mi me donela guente?

Ague. Cossa vorlo, che ghe dona?

Nic. Auca mi una traversa. (ridendo)

Barb. Oh che matto! Sentela co busoncello che el xes (ad Agnese)

Nic. (Magari che la ma la dasse! La porterave in cale de l'oca.)

Agne. Oh; se la ma perusone, siora Barbara, vago a casa.

Barb. Dirave, se la nol testar a far penitenza, ma la penitenza la saria tropo granda per ela.

Agne. Grazie, grazie, siora Barbara. Bisegua die vaga a casa, che aspeto zente. (Oe, la diga, se vien sior Rocco, vorla che intaolemo gnente el discorso?)

Barb. Oh cossa vorla intaolar! In ancuo come worls,

che ghe prometta mile ducati de contai, e po tuto quelo che ghe vigat drio?

Agne. Mo non m'ala dito dei do mile ducati?

Barb. E mio fia , paverizzo?

Agne. Per so fio qualcossa sarà; no la pensa a so fio. Le me dage la vesta, e el zendà.

Barb. Via, servila, Giacomina.

Giam. Subito. (prende la roba, e l'ajuta)

Barb. (Oh el ciclo lo voggia! mi credo, che moriria de consolazion.) Via, vate a metter el tabarro. (a Nicoletto).

Nic. Subito. (Per diana, gho a caru, farò un'altra sbaissadina in calendell oca.) (parte)

Barb. Vedela? con che alegria che el la serve? (ad Agno-

Ague. Oh quel puto, lo volemo far un ometto. (vestendosi)

Barb. Altri che ela no lo pol agiutar.

Agne. Se savesse la so intenzion. (come sopra)

Barb. La so intenzion? La so intenzion no xe altro che de esser bon, e de far tuto quelo, che se ghe dise.

Nic. Son qua, vorla clis andemo. (col mantello)

Agne. Si, andemo . Patrone .

Barb. Patrona.

Giac. Patrona.

Barb. Daghe man; sastu, zo per le scale, (a Nicoletto) Nic. Siora sì.

Agne. Eh, el farà pulito.

Barb. Caspita! la lassa far a elo.

Nic. (Se glie podesse cavar qualcossa !)

Ague. A bon reveritle. (parte con Nicoletto)

Barb. Patrona.

#### SCENA IX.

## BARBARA, e GIACOMINA.

Giac. (Spiega l'indiana, e la guarda)

Barb. Veden? Ghavevi voggia de una traversa, e el ciel v'ha provieto.

Giac. Vorla che me la fassa?

Barb. Feni i maneghetti.

Giac. Cara ela, la lassa che me fazza sta traversa.

Barb. Via, fevela.

Giac. Co bela che la ze! La me daga de le asse.

Barb. Mi no so, se ghe n'abbia, Per diana, m'ho desmentegà de farmene dar da sior Rocco. Adesso adesso, voi mandar da ele, e voi che sora sto marcà el me daga de le azze.

Giac. In tanto laorerò in tei maneghetti. (siede, e la-

Barb. M argarita.

## SCENA X.

## MARGARITA, e detti.

Marg. Siota.

Barb. Vardè, se ghe ze qualcheduu da mandar da sior Rocco, che el me manda un poco de azze de cusir la traversa de indiana.

Marg. Vorla, che vaga mi in t'un salto?

Barb. Si, andè vu, ma se presto.

Marg. La diga, ala savesto dei do fazzoletti?

Barb. Che fazzoletti?

Marg. Che ha tolto sior Nicoletto.

Barb. Chi ve l'ha dito?

Marg. El zovene de sior Rocco.

Barb. Eh lo so, el li ha tolti per so santolo.

Marg. Per so santole ?

Barb. Siora si; seu qua co le vostre solite maraveggie? Marg. Eh no digo altro. (La se ne accorzerà ela.)

(parte)

Barh. (No vorave, che custia susse innamorada de miosio, e che, perchè el xe un buon puto che no tende a ste cosse, la lo tolesse a perseguitar. Oh averzirò ben i occhi!)

Marg. Sala chi xe?

Barb. Chi xe?

,

1

Marg. So sior compare Lunardo.

Barb, Glio ben a caro dasseno.

Marg. La ghe domanda dei fazzoletti.

Barb. Via, via, siora dottora, diseghe, che el resta servido.

Marg. (La xe orba a sto segno, poverazza.) (parte) Giac. Vorla, che vaga de là?

Barb. No, no, fia, ste pur. (Sior compare so che omo che el xe, de diana me fiderave de elo, se ghe n'avesse diese pute, se no basta una; el xe un omo da ben, e po el xe in un'età, che no ghe pericolo, che nissun possa dir.)

Giac. (Ghe una rabbia co sto mio santolo, che r lo posso soffrir. El me dise certe parole, el r certi atti... No ghe l'ho guancora dito a sior ma in verità, se el seguita, ghe le digo

Barb. El stà molto assae a vegnir dese

Giac. Bisogna, che el stenta per la

Barb. No aveu sentio Nicoletto, c'

to? che l' ha caminà debotto



Giac. Siora sì, no me recordava.

Barb. Velo qua, velo qua.

## SCENA XJ.

### LUNARDO, e delle.

Lun. Siora comare, patrona. (col bastone, zoppican-do)

Barb. Patron, sior compare.

Lun. Fiozza, sioria sia mia, (dolcemente)

Giac. Patron .

Lun. Me fale la carità de darme una carega da sentar? Barb. Cossa ghalo?

Lun. No sala, sioria comare? La mia solita doggià.

Barb. Via, daglie una carega. (a Giacomina)

Giac. Siora si; subito. (va a prenderla)

Barb. Ma no gierelo vario?

Lun. No, sia; da tre, o quattro zorni in qua stago pezo che mai. Ma bisogna aver pazenzia! El cielo vol cussi per mortificarme. Grazie, sia, sieu benedeta. (a Giacomina) Ahi ahi. (sedindo)

Barb. E perchè alo fato stamatina quel boccon de caminada?

Lun. Cara fia, giera un pezzo, che no ve vedeva.

Da casa a que gli'averò messo do ore.

Barb. E nol xe sta a castelo, all'arsenal, sule fondamente nove, a Rialto . . .

Lun. Ih, ih, guanca iu tun mese no fazzo Luta sta strada.

Barb. (Oh povereta mil) Ala visto mio fio atamattina? Lun. Siora no, sara quindese zorni, che nol me vieu a trovar.

Barb. (Oh povereta mi! oh povereta mi!)

Giac. (Oe! le busie gha curte le gambe)

Barb La diga, caro sior compare, gh'ala ordena do fazzoletti a mio fio!

Lun. Cara siora, no ve digaio, che ze quindese di, che nol vedo,

Barb. Ma avanti, ghe li avevelo ordenai?

Lun. No, fia, no gh' ho ordenà gnente.

Barb. (Ah sassin! ah infame! ah traditor de la to povera mare!)

Lun. Coss'è siora comore? cessa xe sta?

Barb. Giacomina.

Giac. Siora.

Barb. Presto vame a tior la mia vesta, e el mio zenda.

Giac. Siora sì, subito. (Oh poverete nu! no ghe mancarave altro, che mio fradelo buttasse mal.) (parte)

#### SCENA XII.

### BARBARA, e LUNARDO.

Bart, ( V. oggio andar da sior Agnese subito; non vorave, che el me scampasse. Can, ladro, sassin, me alo voggio frantumar seto i piè.)

Lun. Via, siora comare, se pol saver cossa che la gli ha?

Barb. Oh, sior compar, son desperada.

Lun. No, siora comare, no la diga cuest; no bisogna mai desperarse.

Barb. Se trata de un fio; de un fio, che m'ho arlevia con tante strussie, che m'ha contentà de patir mi per elo, che ho magnà più lagreme, che baconi de pan, e co credo de averghene consolazion, lo scoverzo busiaro, pien de cabale, pien da invenzion. E no la vol che diga? e no la vol che me despera? Lun. Oh zoventù benedeta! Ghalo pratiche?

Barb. No so gnente, ho panra de si.

Lun. Oh ste pratiche le xe la rovina de la zoventů.

Barb. (Me despiase, ohe no ghe xe Margarita. Certo, certo la sa qualcossa. Quela cale dell'oca me da da sospetar.)

## SCENA XIII.

## GIACOMINA, e detti.

Giac. La toga; dove vorla andar, siora mare? (le dà vesta, e zendale)

Barb. Guente, guente, aspetteme, che adesso vegue. (vestendosi)

Giac. Stala un pezzo?

Barb. Vago da sior' Agnese, e torno. I xe quattro passi Giac. No ghe xe gnanca Margarita. La xe andada dal marzer.

Barb. Ve lasso sior Lunardo; fin che vegno, el ve fara compagnia, n'è vero? (a Lúnardo, vestendosi) Lun. Co se trata de servirla...

Giac. Eh no, no, se el vol andar, che el vaga, mi no gh'ho paura.

Lun. Eh no, sia, le pute in casa no le sta ben sole. Starò mi, starò mi.

Barb. Con so bona grazia, sior compare; la me aspeta, che adesso torno. Varde sto zendà; come xelo? No so gnanca quel che fazza, nè quel che diga. Son fora de mi. Prego el cielo, che me tegna le man. (parte)



#### SCENA XIV.

## LUNARDO, E GIACOMINA.

 ${f V}_{
m arde}$ , quando che i dise dei accidenti.

Sto bon incontro nol me xe più capità.) Giac. (Lavorando nei maneghetti)

Lun. Cossa fala, siora Giacomina!

Giac. Nol vede ? laoro.

Lun. Perchè no sa sentela?

Giac. Perché no son stracca.

Lun. Via, ch ela se senta.

Giac. Oh p'importa.

Lun. Via, che la se senta. Per obbedienza. El santolo se obbedisae; cha la se senta.

Giac. Sior si, obbediro. (tira la sedia lontana, e sicde)

Lun. Cussì lontan la se tira?

Giac. Ghe vedo meggio.

Lun. La gh' ha rason. Me tirerò un pocheto anca mi. (vuol accostarsi colla sedia, e la doglia l'incomoda) Ahi, ahi, malignazza sta doggia!

Giac. (Noi me sa gnente de peccà.)

Lun. Fiezzo, che dizial ghaveu?

Giac. Ho un strazzetto de laton,

Lun. Disè, voleu, che ve ne paga un d'arzento?

Giac. Grazie, grazie, gh' ho questo, che me fa e me strafa.

Lun. Lassè, che veda mo sto bel laorier. ( si mette gli occhiali)

Giac. Oh, no ghe xe guente de belo.

Lun. El ghe xe ben qualcossa de belo lu. (guardando la giovine)

### LA BUONA MADRE

Giac. (Oh co stuffa che son.)

Lun. Cara fia, lasse, ohe toga la misura del vostro dizial.

Giac. Sior no.

Lun. Ma via.

190

Giac. La fenimio? (s' alza)

#### SCENA XV.

### MARGARITA, e detti.

Morg. Son qua co le azze.

Giuc. De qua, de qua.

Marg. Dove xe la Patrona?

Giac. No la ghe. Adess' adesso la vien. (in atto di partire)

Lun. Dove andeu, fiozza?

Giac. Vago a taggiar una traversa.

Lun. Voleu, che vegua anca mi ! (vuole alzarsi, e non può)

Giac. Sior no, sior no.

Lun. Deine man, che me leva suso.

Giac. (Eh, che el vaga in malorzega.) (parte)

## SCENA XVI.

## LUNARDO, e MARGARINA.

Marg. Vorlo, the mi l'agiuta?

Lun. Si, fià, seme la carità.

Marg. Volentiera. (gli da la mano)

Lun. Sieu henedetta. Cussi me piase le boné putele, de bon cuor. Vu almaoco no se rustiga co fa siora Giacomina. Marg De diana! co se pol far un servisio! Lun. N'è vero, fia? cara vu, deme man.

Marg. Vorlo andar via?

Lun. Vien de l'aria da sto balcon, vorave tirarme un pocheto più in là.

Marg. Cossa ghato, che nol pol caminar?

Lun. Una doggia in tun, zenocchio.

Marg. Da cossu ghe xela vegnua?

Lun. No so, fia mia; el mal, co vol vegnir, el vien. Lh si save, de mi no se pol dir gnente. M'ho sempre governa.

Marg. El xe un omo tanto da ben.

Lun. Chi ve l'ha dito, fia, che son, un omo da ben?

Marg. La patrona.

Lun. Per grazia del ciel, gho sto bon concetto. Tireme in qua la carega.

Marg. Volentiera. (gli dà la sedia)

Lun, Ahi, ahi. (sedendo)

Marg. Poverazzo, el me fa peccà.

Lun. Senteve anca vu arente de mi.

Marg. Vorla, si! ta toga. ( siede )

Lun. Seu da maeidas!

Marg Sior sì.

Lun. Pérchè no ve marideu ?

Marg. Perchè son povereta, e nissuu me vol.

Lun Se ne marida tante, anca senza dota .

Marg. Se fusse bela!

Lun. Mo ande là, che ghave do occhi, che brusa.

Marg.. Diselo dasseno ?

Lun. Se savessi cossa che me piasè!

Marg. Con tutta la doggia ?

Lun. Vardè mo, ve piaselo sto bel fazzoletto?

Marg. Belle, bello, dasseno.

Lun Se vole, sè parous.

Marg. Grazie, receverò le so grazie. (lo prende)

Lun. Cossa ghaven nome?

Marg. Margarita.

Lun. Margarita, me voleu beu!

Marg. No se salo? (Oh che te pustul Vardè dove che se cazza l' ira.)

Lun. No ghe disè gnence, savè, a la vostra patrona.

Marg. Oh sior no, nol s'indubita.

Lun. Me vegniren a trovar?

Marg. Oh, cossa vorlo, che diga la zente?

Lun. Son da maridar anca mi.

Marg. Ale intension de volerse maridar?

Lun. Perchè no ?

Marg. (Se nol ghavesse la doggia.)

Lun. Senti, son ricco, save.

Marg. Oh ze qua la parona. (s' alza)

Lun. No parlè, vedè.

Marg. Oh, no parlo.

## SCENA XVII.

# BARBARA, e detti.

Barb. Xelo veguù a casa mio fio! (a Margarita)
Marg. Sior no.

Barb. Ah poveretta mi! dove mai saralo?

Marg. No xelo andà a compagnar sior Agnese?

Barb. Siora si, son stada da ela. La m' ha dito, che malistente ela l' ha compaguada a la porta, l'è corso via, e no so dove che el sia; povereta mi. no so dove che el sia.

Marg. El sarà in cale de l'oca.

Barb. Mo da chi in cale de l'oca? Se savè qualcossa parlè.

Marg. Mo cara ela, se parlo no la me crede, la me salta, la me dise, che voi metter mal.

Barb. Cara Margarita, se me volè ben, diseme tutto, diseme quel che savè. Za vedo, che mio fio no xe più quel che giera. L'ho scoverto busiaro, no ghe credo più. Ma remediamoghe se se pol; anca elo, sior compare, in tel caso che sou, nol me abbaudona per carità.

Lun. Son qua, in quel che posso. (Auderave pur via volentiera.)

Marg, Verla, che ghe conta?

Barb. Si conteme.

Marg. Co la vol, che ghe conta, ghe conterò. La sappia che sior Nicoletto in cale de l'oca el va da una puta, e sta puta la gha so marc. Ma so mare la gha marida altre tre fie senza dote, e sior Nicoletto i do fazzoletti el ghe li ha donai uno a la fia, e uno a la mare. E sala chi l'ha mena in sta casal Sior. Gasparo Latughetta, un zogador, un scavezzacolo, e so fio, sala, el voleva, che mi ghe imprestasse un ducato, e perchè no ghe l'ho da, el m'ha maledio, e l'ha dito cospetto, e vorla che ne conta una granda? el gha el corteleto in scarsella.

Barb. Chi?

I

Marg. Sior Nicoletto.

Barb. Mio fio?

Marg. Si, anca da quela che son.

Barb. Povera dona mi ! ala sentio, sior com

Lun. Ho sentio mi.

Barb. Ghe dixela poco travaggio a qu

Lun. Ah l'ho sempre dito. Le dop-

Mondo .

Marg. (Ma guanca a elo no '

Tom XXI.

Barb. Saven dove the le staga ste done in cale de l'oca? (a Margarita)

Marg. Sala chi lo sa? chi le cognosse, e che m'ha contà tutto? la lavaudera, che ghe lava anca a ele, e se la vol, se la ghe dona un da trenta, m'impegno che la la mena fina alla porta, e la ghe sa anca tirar, e la la mena de suso.

Barb. Dove se porla trovar la lavandera?

Marg. Adesso, co son veguus via dal marzer, ho visto che le se metteva al mastello.

Burb. Andela a chismar, diseghe che la vegna con mi; ghe darò un da trenta, ghe darò un ducato, ghe darò tuto quel che la vol.

Marg. Siora sì, vago subito. (Maliguazonazzo! ti imparerà a maledir.) (parte)

Barb. Sior compare, le me fazza la carità de vegnir con mi.

Lun. Come vorla che fazza? No sala, che no posso camunar?

Barb Anderemo in barca.

Lun. Cara ela, la me despensa.

Barb. No la me abbandone; no la fassa, che daga in qualche desperazion.

Lun. Oh povereto mi! (stenta ad allontanarsi)

Barb. La me daga man. (l'ajuta)

Lun In casa de done mi no paro bon, no me piase.

Burb. Cossa ghalo paura! el vien con mi. Presto, sier

compare.

Lun. Ma se stento a caminar.

Barb. Andemo, che ghe darò man. (gli dà mano)

(hi l'avesse mai dito! un puto de quela sorte! (camminando, e parlan do con ealore, dà degli urti a

Lunardo, ed egli si duole)

Ahi.



Barb. El giera le mie vissere, la mia consolazion. I me l'ha rovinà.

Lun. Ahi.

Barb. Sior compare, per carità. (agitata lo spinge, e parte)

Lun. Siora comere, no me precipité. ( traballa, e zoppicando parte)

WINE DELL'ATTO SECONDO.

# ATTO TERZO

## SCENA PRIMA.

Camera in casa di Lodovica.

LODOVICA, DANIELA, e NICOLETTO.

Lod. Bravo, bravo, sior Nicoletto, ave fatto ben a

Nic. E ela gh' alo a caro, che sia tornà? (a Daniela)

Dan. No vorlo? Magari, stasselo sempre con mi.

Lod. Chi sa? Pol esser, che un zorno el ghe staga; n'è vero, fio mio?

Nic. Per mi gho bona speranza.

Dan. Se el me volesse ben.

Nic. No la crede, che ghe ne voggia?

Dan. Un pochetto.

Nic. Oe, un pochetto la dise? (a Lodovica)

Lod. No vedistu, fia, se el te vol ben? el xe andà a Rialto, el xe andà a far i so servizietti da ometto, e po subito el xe tornà. Disè, sior Nicoletto, i aveu scossi i bezzi a Rialto?

Nic. Siora no, no i ho scossi.

Lod. Ma perchè no i aveu scossi?

Nic. Perebè quel che li aveva da dar, no giera guancora végnù, e mi m'ho stuffa de aspettar, e son vegnù via.

Lod. Vedeu? ave fatto mal, dovevi aspettarlo.

Nic. M' ha premesto de vegnir qua. No vedeva l' ora de tornar a veder siora Daniela.



Lod. No seu stà qua tutta stamattina? Che bisegno ghe giera, che lassessi star de far vostri interessi? 'Queste le xe' putelae.

Dan. Poverazzo! Se vede, che el me vol ben.

Lod. Oh, el ben, el ben... ghe vol altro, che ben. Se l'avesse scosso i so bezzi, se el fusse vegnù qua co i sie, e settecento ducati in scarsela, l'averave parso più bon:

Nic. Credela, che no gh'abbia bezzi i se la vedesse quanti glie n'ho a casa!

Lod. E adosso no ghe ne porte?

Ŀ

Nic. No ghe ne porto, perche son troppo ladin; gho le man sbuse. Co ghe n'ho, no i xe mii. Se i me ne domanda, no me posso tegnir. Averò da aver tte o quattro mile ducati de bezzi imprestai.

Lod. Mi ho pensier, sior Nicoletto, che siè una bela panchiana.

Dan. Via, no la ghe diga ste cosse.

Nic. Mi panchiana? Per cossa?

Lod. Perchè sta vostra generosità in casa nostra no l'avemo gnancora vista.

Nic. Cossa vorla che fazza? la diga.

L'od. Oh mi us voi gnente, vedè. Nè mi, nè la mia puta no semo de quele; ma co se pratica, co se vol ben, e co se ghe n'ha, e co se gh'ha cuor, se procura de farlo cognosser con civiltà, con buo na maniera, e no se vien a far de spampanae: gho questo, e gho staltro. Se li ghavè, peteveli.

Nic. Da una banda la gha rason. Se non ho fatto, farò. (mortificato)

Lod. Ve u'aveu per mal, fio? Ve parlo da mare, savè. Perchè, vedeu? Vorave, che Daniela susse segura, che ghe volè ben.

Nic. Se no gue volesce ben, no vegnirave qua.

Lod. Oh si si ; ma se va cussi, de le vertirse.

Dan. Se no fusse segura che el me vivorave andar a negar.

Nic. De diana? ghe ne voggio tanto Lod. Ma che intenzion ghaveu? spiegi Nic. Cossa vorla che diga? no sala? Dan. Oe, sta a vu, vedè. Per mi no

gure.

Lod. Oh no sta nè a vu, nè a elo, p veder se mi voggio.

Nic. Ma cossa no vorla?

Lod. Mi no voggio morosetti per con guardia a le mie pute tanto che bi maridà tre, fio caro, e con tutti i deutro o fora.

Dan. O che el dise dasseno, o che Se el dise dasseno, tanto fa, che Nic. (Cossa che me trema le gamb Lod. Da chi dependeu?

Nic. Da nissun .

Dan. Ghe comandels so siora mad

Nic. Oh giusto! no so miga un ¡
Dān. Perchè vorlo tirar avanti?

Lod. Perchè el te vol poco ben.

Dan. Se nol me vol ben, che el n
passione)

Lod. Co no se vol, o co no se p ter suso le pute.

Nic. De diana! non ho miga dite Lpd. Mo no avè guanca dito de

Nic. Siora sì, la torò.

Dan. Oh siestu benedetto! l'ha c

Lod. Glie prometteu?



Nic. Gue prometto.

Dan. E mi, Nicoletto, me prometto a vu.

Nic. E mi a vu.

Lod. Senti, save, arecordeve ben, ch'ave promesso a mia fia, che ave promesso a una puta, povereta si, ma onorata, che per vu l'ha lassà tre o quattro partii, che se mai ghe manchessi, prima de tutto el cielo ve castigheria, ghe xe bona giustizia, e mi save, gho de la proteziou in sto pacse, che ve farave tremar.

Dan. De diana! se el fasse una cossa de sta sone, ghe vorave cavar el cuor.

Nic Cara ela, la me daga da sentor. (a Lodovica) Lod. Cossa ghaveu? (gli da una sedia, e Nicoletto siede)

Dan. Ve vien mal?

Nic. Siora no. (si asciuga la saccia)

Lod. Seu pentio fursi?

Nic. Oh cossa che la dise!

Dan. Oe, no ghè più remedio, vedè...

Lod. Quando ghe dareu l'anelo?

Nic. Un de sti zorni.

Dan. Vardè ben, che el sia belo, vedè!

Lod. E destrigheve, menevela a casa.

Nic. (O povereto mi ! cossa dirà mia mare ?)

Lod. E arecordeve, che mia fia no gha niente, che bisogna, che principi è fino dalla camisa.

Nic. Oh siora si, laremo.

Dan. Vederò se me volè ben.

Lod Se avè da far de le spese, consegieve con mi, deme i bezzi a mi, che vederè quanto che ve farò sparaguar.

Nic. Siora sì, siora sì, la sarà ela.

Dan. E vostra siora mare!

Nic. Oh n' importa.

h

Dan. Dirala gnente?

Nic. Cossa voleu, che la diga?

Lod. No la ve comanda miga!

Nic. Oh giusto!

Lod. I ha battu, me par.

Dan. M'ha' parso anca mi

Lod. Wo a veder chi xe.

Nic. Cara'vu, yarde chi xe. (con timore)

Dan. Chi ghaveu paura che sia?

'Nic. No so', mi no gho paura de gnente.

Dan. Se vien qualche intrigabisi, lo mando via. (partc)

Lod. Oh in casa mia, fio mio, no ghe vien nissun.

Nic. Sior Gasparo, ghe vienlo più ?

Lod. Oh, Daniela l'ha liceuzia Per vu, savè, la l'ha liceuzià. E si, el la voleva a tutte le vie; e anca con elo la sarave stada da regina. Ma, bisogua dir, che la sia stada destinada per vu.

Nic. (Mi no so in che mondo che sia.)

Van. Son qua.

rd. Chi xe?

n Xe la lavandera.

'. Cossa vorla?

La gh' ha un cesto. La porterà dela roba. Ni uo gh' ho dà guente sta settemana. Ghastu

#### liora al :

vorave, che la me vedesse, , no ve tolè soggezion. guente a sto mondo. loua Furega. (chiamando) Turega?

la cognosseu?

nostra lavandera de casa .

edè , no la ne l'ha miga mai dite.



Nic. Me scoverzirala?

Dan. Con chi? De chi ghaveu paura?

Lod. No s'alo da saver? Vegni avanti, dona Furega.

## SCENA

BARBARA, e detti, poi LUNARDO.

Patrone reverite.

Nic. (Oh povereto mi!)

Lod. Chi ela? (a Barbara)

Dan. Come sela vegana? (a Barbara)

Barb. Cossa fala qua, patron ! (a Nicoletto)

Nic. Gueute . (tremando)

Lod. La me responda a mi. Chi xela? (a Barbara) Barb. Co la vol saver chi son, son la mare de sto puto, patrona.

Lod. Oe, la xe to siora madona. (a Daniela)

Dan. Gh' ho ben a caro, dasseno.

Barb. Coss' è sta to siora madona? Me maraveggio, che una mare de fioi gh'abbia tanto cuor de sassinar un puto in sta forma.

Dan. Come parlela, patrona?

Lod. No la ne perda el respetto, che semo zente da ben.

Barb. Se sussi zente da ben, no trateressi cussì.

Dan. Chi l'ha chiamà so fio!

Lod. Chi gh' ha dito, che el vegna a tirar zo la mia creatura?

Barb. Auemo, sior desgrazia, sior poco de bon, fora subito de sta casa.

Nic. Siora sì, vegno.

Dan Siora sì, ghe disè!

Lock Siora sì, ghe disè!

Dan. Ghaven paura a dirghe che m'avè promesso?

Lod. Ghaveu suggizion de dirghe, che la xe la vostra novizza?

Barb. Oh povereta mi! noviza? promesso! Cau desgrazib; sassine, sassine! (alle due donne)

Lod. Oe oe.

Dan. Come parlela?

Lun. Zitto, zitto, creature. No ve se smallar?

Dan. Col bravo, la xe vegnua?

Lod. No ti vedi che no pol star in piè ?

Barb. Povero desgrazia, povero senza giudizio. Ti ha abù sto cuor de sassinerte ti, e de sassiner la to povera umre? Maridarte? Ti maridarte? e tor una senza nieute a sto mondo? Come farastù a manteguirla, furbazzo? Ti no ti gha intrae, ti no ti gha impiego; fin adesso t'ho manteguù mi co la mia poca de dota, col mio laorier, con quelo de la to povera sorela ; s'avemo contentà de despoggiarse nu per vestirte ti. Ti sa quel che lio fatto per ti. No me vergogno de dirlo; ho domandà, se pol dir, la limosina, per allevarte con civiltà, per mantegnirte a scuola, perchè ti comparissi da quel galantomo, che ti xe nato. Oh poveretto ti, sul fior de la to zoventù, sul principio de le to speranze, ti te precipiti in sta maniera, ti te scavezzi el colo cussi? Ah, creature, campatime. Compatime, creature, e penseghe ben anca vu. Costù xe un sassin, el m'ha sassinà mi, e el ve sassina anca vu. Vu spošarè un pitocco. Sare una miserabile. E mi, povera vedoa, e mi, povera mare, dopo aver tanto strussia, etanto pianto, averò el dolor de veder el mio sangue a penar e dir, quel pau che m'ho leva da la bocca ha nutrio un barbaro, un traditor. ( tutti piangono, uno alla volta, principiando Nicoletto, poi Danie. la, poi Lunardo, poi Lodovica.



Nic. (Sia maledetto, quando che son vegnù qua.)

Lun. Co vedo done a pianzer, no me posso tegnir.

Barb. Nicoletto. (tenera sospirando)

Nic. Siors . (mortificato)

Barb. Vardeme.

Nic. (dà in un dirotto pianto)

Barb. Ti pianzi, ah! ti pianzi! Xele lagreme da fio, o xele lagrime de cocodrilo?

Nic. Sento, che me schiopa el cuor.

Lod. Ve schiopa el cuor, ah i Sior cabulon, sior busiaro; vegnir qua a metter suso sta povera innocente, e mi bona dona, che uon ho mai volesto pettegolezzi per casa, el m' ha inziganà, no so come che l'abbia fatto, el m' ha inziganà.

Barb. Cara siora, questo xe mal, che ghe xe remedio. L'alo sposada vostra fia?

Lod. Nol l' ha sposada, ma el gha promesso de sposarla, e l' ha lassa per elo dei altri partii, e tutti lo sa, e se nol la sposa, povereta ela.

Dan. Se tratta de dir, che una puta de la mia sorte sia menada per lengua, che se diga, l'ha fatto l'amor col tal, el gha anca promesso, e co no l'ha tolta, ; hisogna che ghe sia de le gran rason.

Baib. Mo no aveu sentio in che stato che el xe?

Dan. Mi no m'importa gnente. Sotto una scala pan

e agio; ma lo voggio.

Lod. E se tratta de la nostra reputazion.

Lun. (Poverazza! la me sa compassion.)

Barb. Orsà, da sto vostro discorso se vede che sè zente desperada. Mio fio nol l'ha tolta, e cospetto de diana, nol la torà.

Lod. Se el ghavera fia in corpo, bisoguera che el la toga.

Barb. Anemo, vegni a casa con mi. (a Nicoletto)

Nic. Siora sì, vegno.

Dan. Nicoletto, fio mio, anema mia!

Nic. Uh! (si pesta la testa.)

Barb. Sior aseno, sior bestia. (gli dà uno scapellotto) Nic. La me daga, la me copa, che la gha rason.

Lod. Xela una bela azion da mare! (a Barbara)

Barb. Tasè, vedè, tasè, e sto nome de mare respettelo, e se el vostro cattivo cuor no ve fa destinguer el debito d'una mare, imparelo da mi. (a Lodovica) (Anemo, vien via con mi.) (a Nicoletto, prendendolo per la mano)

Dan. Ah, no ghè più remedio.

Lod. In sta maniera no andere via de sta casa. (a Nicoletto; poi lo prende per l'altra mano per trattenerlo)

Barb. Vien con mi, e no pensar altro. (lo tira)

Lod. Ve digo, che ve fermè. (lo tira)

Lun. Via, madona, lasselo andar. (a Lodovica)

Lod. No voggio (lo tira)

Barb. El xe mio fio. (lo tira)

Lod. L'ha da tor mia fia. (tirandolo)

Barb. El tora el diavolo, che ve porta (dà una spinta a Lodovica, che va addosso a Lunardo, e cadono in terra tutti e due, e Daniela si getta sopra la sedia, e Barbara parte correndo, strascinando seco Nicoletto)

## SCENA III.

LUNARDO, LODOPICA, e DANIELA.

Lun. Oh povereto mil agiuteme. (in terra)
Lod. Dame man, Daniela.

Dan. Oh cara siora, no gho fià da star in piè.



- Lod. Oh povera dona mi! (s' alza)
- Lun. Se no me dè man, mi no me levo suso.
- Lod. Via, storne, vien que, agiutelo sto galantomo, che elo te pol far del ben. Se el xe un omo giusto, el fara che Nicoletto el mantegna quel, che el t'ha promesso.
- Dan. Oh mi son nata desfortunada. (le due donne ajutano Lunardo ad alzarsi)
- Lun. El cielo ve renda merito de la carità, che m'ave. fato. (va a sedere)
- Lod. Dime, cara ti. Senti, xestu mo tanto inamorada de quel puto? (piano a Daniela, tirandola in disparte)
- Dan. Mi no ghe digo de esser innumorada, innamorada, ma ghe voggio ben, e po penso, che ogui ano passa un ano, e se perdo sta occasion, vatela a cercar co me marido.
- Lun. (Me podeva succeder de pezo? Se no me passa sto dolor, mi no posso andar via.)
- Lod. Senti, o bisognerà che el te sposa, o che qualcossa el te daga.
- Dan. Ghe voi far lite. Co nol me tol mi, no voi che el toga altre seguro.
- Lod. (Sentimo cossa che dise sto galantomo. El me par un omo da ben.)
- Dan. (El sara so parente, el ne sara contrario.)

  Lod. (Sentimo, femoghe de le finezze. Chi sa!) (s'ac-
- Lod. (Sentimo, femoghe de le finezze. Chi sa?) (s'accosta a Lunardo)
- Dan. (Oh la xe molto dura. Esser in sti ani, volerse maridar, e no poder!) (da se, poi s'accosta a Lunardo)
- Lod. S' alo fato mal ?
- Lun. Un pocheto.
- Dan. Cossa gualo a sta gamba?

Lun. Se m'ha calà una flussion, che xe do, e tre ani, ma st'ane la me tormenta de più. Son stè in leto do mesi, che no me podeva voltar. Da do, o tre zorni in qua stava meggio; ma adesso, co sta cascada che ho fato, no so come che la sarà.

Lod. Poverazzo! Xelo so parente sior Nicoletto?

Lun. Siora no. El xe mio fiozzo.

Lod. Cossa disela de sto caso?

Lun. Povera puta! dasseno la me fa peccà.

Lod. Cossa ghe par. Xela una puta da strapazzar in sta forma!

Lun. (si mette gli occhiali) Voleu, che ve la diga, che la xe un toco, che la fa voggia?

Dan. Tuta so bontà, mi no ghi ho sti meriti.

Lod. E mi ho da soffrir, che per causa de un fio baron, e de una mare inspiritada, sta povera puta m'abbia da andar de mal?

Lun. No, fia, el cielo provedera. Senteve, creature, no stè in pie; mi no me posso levar.

Dan. Eh n'importa, che el se comoda pur.

Lod. Ghe dol assae?

Lun. Adesso no tanto; ma co son cascà, son squasi andà in accidente.

Dan. Vorlo un gotto de acqua?

Lod. No, ghe sarave meggio un casse.

Lun. Me saravelo ben el casse?

Lod. Caspita! Vorla, che lo mandemo a tor?

Lun. La me farave servizio.

Lod. Adesso; chiamerò una putela, che ne sta in fazza, e lo manderò a tor.

Lun. Auca per ele, sala,

Lod. Sentistù, Daniela?

Lun. Daniela! mo che bel neme !

Dan. Oh per mi lo ringrazio. Caffè no ac ghe voggio.



Tun. Cossa voravela?

Dan. Gnente.

Lod. (Mo che meguona!)

Lun. Cara ela, qualcossa. (a Daniela)

Lod. Eh sì sì, anca per ela. Con grazia. (parte)

#### SCENA IV.

#### LUNARBO, e DAMIRIA.

Dan. (Quela mia mare per un casse no so cossa, che la sarave.)

Lun. Mo perchè no se sentela?

Dan. Perchè voi vegnir granda.

Lun. Ih ih, un pocheto de più, de diana! No gh'arivo gnanca a vardarla. (si mette gli occhiali) Cara ela, la me daga mau.

Dan. Volentiera . (l'ajuta)

Lun. Mo la gha una grau bela man!

Dan. Oh cossa che el dise!

## SCENA V.

## Lopories, e detti.

Lod. Ho mandà. Brava, me ne cousolo. 'Ti t' la po sentà.

Dan. Che la se senta anca ela.

Lun. Oh, se l'ha da far qualcossa, n'importa.

Lod. Me senterò fina che i porta el caffè. (siede)
Ale despiase, che l'è vegnù in tuna zornada cattiva,
che semo cusì tavanae; da resto ghe faressime un
poco più de accetto.

Dan. Se el savesse! Son cusì mortificada, che nol ghe posso fenir de dir.

Lun. Senti, mia fia, da una banda ve compatisso; ma dall'altra sapie, che quelo no giera negozio per vu. Cossa voleu che fazza un povero puto, che no gha gnente a sto mondo?

Lod. Se l'avesse sentio quante spampanae che l'ha fatto!

Dan. Eh! n'ha dito cossazze, el n'ha dito.

Lun. La zoventù del tempo d'adesso no gha altro, che chiaccole. Oh, mia fia, se m'avessi cugnossù in ti mi boni tempi!

Lod. Xelo marida?

Lun. Siora no.

Lod. Dasseno, nol xe marida?

Lun. Co ghe digo de no.

Dan. Perchè no s'alo mai maridà?

Lun. Ve dirò, fia, fin che giera san, no ghaveva bisogno de maridarme. Adesso che son cussi, nissuna me vol.

Lod. Oe, Daniela, nissuna lo vol.

Dan. Oh, se dise cussi per modo de dir.

Lun. Chi vorla, che me toga in sto stato che son?

Lod. Ghalo altro, che la flussion?

Lun. Per grazia del ciclo, mi no gho altro.

Lod: Chi ghalo in casa, che lo governa?

Lun. Oh se la savesse! no gho nissum dal cuor. Son in man de una serva, e de un servitor, che me sa desperar.

Lod. Sentistu, Daniela? ei gha serva, e servitor.

Dan. No se vede, che el xe un signor de proposito?

Lod. Poverazzo! El ghaverave bisogno de una, che lo governasse!

Dan. (Che boccon de galiotta, che xe sta vecchia!)



Lod. O ze qua el caste. Vegni avanti.

Lun. No no, la vaga ela a torlo, no se femo veder da costori.

Lod. Si, si la dise ben. (Oh el xe un omo de garbo!)
(va, e torna col caffè)

Lun. Bisogna aver riguardo per amor de la zente. (a Daniela)

Dan. Oh, el dise ben.

Lod. Vorlo tropo zucchero? (vuotando il bisogno.)

Lun. Le se serva ele.

Lod. Sior no, prima elo. Fa ti, Daniela, che ti sa, far pulito. Oh se el savesse, che donetta de casa, che xe quela puta.

Dan. Va ben cusi! (gli mostra il zucchero)

Lun. Sidra si, pulito. (si versano le tre chicchere, e frattanto si parla)

Lod. El diga, cossa ghalo nome?

Lun. Lunardo, Lunardo Culatoli per servirla. Omo cognito in sto paese, che vive d'intrada, e che per grazia del cielo xe tegnù in concetto de un omo da ben, che no fa mal a nissun, che fa del ben a tutti, se el pol.

Dan. Alo mai fato l'amor?

Lun. In pubblico mai.

Lod. E in secreto?

Lun. Co ho podesto.

Lod. Mo che omo bon! mo che omo gustoso!

Dan. Che el diga, caro elo, per cossa xelo vegnù qua ancuo?

Lun. Mia comare m' ha strassinà ela per forza.

Lod. Per amor de so fio, nèvero?

Lun. Per amor de so fio.

Lod. Ma, el me l'ha fatta!

Lun. Oh via, uo parlemo altro. Quelo ti te l' ha da Tom XXI.

desmentegar. Nol giera per ti. El cielo el fa tutto per el meggio. Se ti averà d'aver fortuna, ti la ghaverà. Vedistù? de sta sorte de omeni glie voria per ti.

Dan. Oh mi no son degna de tanto l'

Lun. La gha un certo patetico sta puta, che me polassae!)

Lod. Che porta via le chicchere?

Lun. Siora si; quel che la vol.

Lod. Che licenzia el puto?

Lun. La lo licenzia pur.

Lod. (La sarave bela, che l'avesse da pagar mi el caffe!)

Lun. Dasseno, siora Daniela...

Lod. Ghalo monea elo?

Lun. Oh, in verità dasseno, che me desmentegava. Giera tanto incantà in sta puta, che me andava de mente.

Lod. No ghe altro. Mi no so cossa che la ghabbia. Tutti chi lá vede s'incanta.

Lun. La toga, xelo un da quindese?

Lod. Sior s). (Astu vista quanti bezzi che el gha?

Altro che quel cagariola! (piano a Daniela, e va a portar le chicchere)

Dan. (Oh, se el me volesse, no m'importeria de la doggia.)

Lun. (Voggio far una prova. Voggio veder de che taggia che se sta zente.)

Lod. Son qua con ela. la Lunardo, ritornando)

Lun. Siora ... coss'è el so nome?

Lod. Lodovica, per servirla. (siede)

Lun. Siora Lodovica, vedo che tanto ela, quanto sta puta le gha de la bonta per mi; votave farghe una proposizion.



Lod. La diga. Son dona, sala, che sì ben che la me vede cussì... basta, no fazzo per dir...

Lun. Mi, come che diseva, son solo in casa...

Led Ascolta anca ti, Dauiela.

Dan. Oh, ascolto.

Lun. No gho nissun de poderme sidar, e in sto stato che son, gho bisogno de esser assistio, de esser governà.

Lod. De diana! Mia fia xe uu oracolo. Lo faravistu volentiera, Daniela?

Dan, No vorla? eccome!

Lun. E anca vu poderessi dar una man a Lodovica.

Lod. Mi? vedelo mi? cussi vecchia come che son, ne ghaveria travaggio de torme l'assunto de governar una casa.

Lun. Ben donca, se le vol vegnir a star con mi tutte do, no ghe mancherà el so bisogno; ghe darò el manizo de la casa; ghe passerò un tanto all'ano per vestirse, e po le ghaverà tuto quelo, che le vorà.

Lod. Sior sì, no la me despiase.

Lun. Ah, cossa diseu, fia? (a Daniela)

Dan. In che figura me voravelo, sior?

Lun. Da dona de governo.

Lod. Siora sì, dona de governo.

Dan. Me maraveggio, che a una puta la vegna a far sta sorte de esibizion. Sou zovene, ma no sono tanto alocca, come che el crede. Le pute da ben no le va per done de governo con un omo solo, con un omo, che fa l'amor in segreto. Xe vero, che ghe sarave mia mare, ma mia mare, che la me compatissa, la gha manco giudizio de mi. Patron. (parte)

#### SCENA VI.

# LUNARDO, e LODOVICA.

Lun. (La m'ha copà.)

Lod. (Frasca!) La burla, salo.

Lun. Siora no, no la burla. La dise dasseno, e dirò dasseno anca mi. Ma vu siora... agiuteme a levar suso.

Lod. Son qua, cossa ghalo con mi?

Lun. Andemo de la da vostra sia, che glie voi parlar.

Lod. Sior sì, andemo.

Lun. (Ho cognossù, che la xe una puta, che gha giudizio.)

Lod. Vegniremio a star con elo?

Lun. Ela sì, e vu no. (parte zoppicando)

Lod. Oh, slancadon del diavolo! Voggio magnar anca mi. (parte)

#### SCENA VII.

# Camera in casa di Barbara...

# GIACOMINA, C MARGARITA.

Giac. Cara vu, no me stordì altro de sto mio fradelo. Me despiase de siora mare, che no la vedo gnancora a ternar.

Marg. Xe lontan, sala, dove che la xe andada.

Giac. Xe anca un bel pezzo, che xe via.

Marg. La xe andada in cale de l'oca. Giac. Mi ne so, dove che la sia.

Marg. E po, chi sa cossa che xe nato!

Giac. Mo via no me fe star zo el cuor.



Marg. Se la sayesse, che done che le xe!

Giac. Mo se no lo voi saver.

Marg. La gaverave una gran bela cugnada! (con disprezzo)

Giac. Spero, che no la ghaverò.

Marg. Porlo far pezo quel puto per precipitarse?

Giac. Siora mare ghe rimedierà .

Marg. La ghe crede troppo a so fio.

Giac. Nol ghe n'ha mai fato.

Marg. La ghe vol tropo ben.

Giac. El xe so fio .

Marg. El xe un baroncelo.

Giac. Sentì, savè, no strapazzè mio fradelo, che ghel dirò a siora mare, e ve farò mandar via.

Marg. Za, subito se parla de mandar via. Ogni mendechè, ve manderò via. Anderoggio sula strada per questo? Me mancherà a mi de andar a servir? Per cossa ghe staghio qua? Perchè gh'ho chiappà amor. Ma no fazzo gnente, no son ricognossua per gnente. Tutti me cria, tutti me strapazza; anca quel frasca me ha dito, siestu malede...

Giac. El v'ha dito?

Marg. Siora sì, che el me l'ha dito. Ma no me sa caso de elo, me dago più maraveggia de ela, che la sa che ghe voggio tanto ben, che no so cossa che no saria, e perchè ho dito cussì, subito la me salta, e la me dise, che la me sarà mandar via. (piangendo

Giac. No, Margarita, no, fia, ho dito cussi in coll (piangendo)

Marg. Oh za, lo vedo, che no la me vol r (come sopra)

Giac. Mo via po, no me se pianzer. (
Marg. Oh, no son più la so cara, no

Giac. Siora sì, che lo sè. Vegnì qua. (si baciano, e si asciugan gli occhi)

Marg. I batte .

Giac. Oh magari che fusse siora marc!

Marg. Figurasse, se la xe siora mare! ghe ne vol avanti che la vegna! Chi sa che disvolezzi che xe successol chi sa, che no le abbia sato barussa! Mi aspetto de sentir qualche gran precipizio. (par'a camminando, e facendosi sentire a Giacomina, poi parte)

#### SCENA VIII.

# GIACOMINA, poi MARGABITA, poi AGNESE.

Giac. Mo la xe una gran puta! La vol dir certo, vedè, la vol dir certo. Cognosso ben anca mi, che la parla per amor, e che la passion la fa dir, ma no la gh'ha riguardo de darme travaggio a mi.

Marg. Xe sior Agnese.

Giac. Anca ancuo la vien?

Marg. Bisogna che la ghabbia qualche gran premura.

Giac. Me despiase, che no ghe xe siora mare.

Marg. E chi sa quando, che la vien!

Giac. No ghe disè gnente, vedè, a sior' Agnese.

Marg. Oh no parlo.

Agne. Patrona, siota Giacomina.

Giac. Patrona.

Agne. Dove ze siora Barbara !

Marg. No la glie xe, la veda.

Agne. Dove xela andada?

Giac. La xe andada in tun servizio, poco lontan.

Agne. Tornerals presto?

Giac. Mi crederave de si.

Marg. Figurarse, no l'ha guancora disuà.



Giac. (Che bisogno mo ghe giera, che la ghe disesse, che no avemo disna?)

Ague. Gnancora no le ha disnà? Bisogna ben, che la ghabbia de le cosse de premura !

Marg. Oh se le xe de premura!

Giac. (tossisce, per farsi sentire da Margarita)

Marg. (tossendo, risponde a Giacomina)

Agne. Sior Nicoletto ghe xelo! (a Margarita)

Giav. Siora no. (risponde subito ad Agnese)

Agne. Dove xelo !

Giac. Con so siors mare. (risponde subito ad Agnese)

Agne. Oh bela! co parlo a una, me responde quel'al-

Giac. Cara vu, seme un servizio, andeme a dar do ponti in te la mia traversa. (a Margarita)

Marg. (Ho capio, la vol che vaga via, acciò che no parla. Xe meggio che vaga, perchè se stago qua, no taso seguro.) (parle)

# SCENA IX.

# GIACOMINA, e AGNESE.

Agne. Votave ben, che i vegnisse a casa.

Giac. Ghala qualcossa da dirghe a siora mare?.

Agne. Siora sì.

Giac. E mi no posso saver?

Agne. Oh, la saverà anca ela. Tanto fa, che me cava zoso. (si leva il zendele)

Giac. Si si, la se cava . (l' ajuta)

Agne. Siora Giacomina, ho speranza, che l'abbiamo fata novizza.

Giac. Mi?

Agne. Giusto ela.

Giac. Oh via!

Agne. Si, auca dasseno.

Giac. Con chi, cara ela?

Agne. Co sior Rocco

Giac. Co sior Rocco?

Anne. Sarala contenta?

Agne. Sarala contenta?

Giac. Co ne contenta siora mare, e che sia segura d'aver da star ben, mi sarò contentissima.

Ague. Mo la vaga là, che la gh' ba massime veramente da fia d'una mare de quela sorte.

Giac. (Oh almanco che la vegnisse!)

Agne. E sior Nicoletto xe via cou ela donca?

Giac. Siora sì.

Agne. Poverazzo! el xe el gran bon puto! Ho amirà una cossa in elo; col m'ha compagnà a casa, el m'ha compagnà fina ala porta, e da paura che so siora mare ghe cria, l'è corso via, che no l'ha gnanca aspettà, che i me averza.

Giac. (Prego el cielo, che no se scoverza.)

Agne. Xelo vegnù a casa subito?

Giac. Mi no so, la veda, che mi laorava. (Patisso a dir busie, propriamente patisso.)

# SCENA X.

# MARGARITA, e dette.

Marg. Xe qua siora mare. (a Glacomina)

Giac. Si? oh che a caro che gh' ho!

Agne. E sior Nicoletto?

Marg. Anca elo. Sbasio, fia mia, se vedessi.

Agne. Perchè no l'ha disnà, poverazzo.

Marg. Eh, siora sì, perchè un l' ha disak! (con ironia)

Giac. Mo via, andeghe incontra. Vedè, se la vol gnen-

Marg. Siora si, vago, vago, no la ghabbia paura. (parte)

# SCENA XI.

# AGRESE, GIACOMINA, poi BARBARA.

Giac. Mo una gran chiaccolona!)

Agne. La resterà, co la me vede.

Giac. Certo.

Ague. E sior Nicoletto?

Giac. Anon elo.

Barb. Oh qua, sior' Aguese ?

. Agne: Son qua mi a darghe incomodo.

Giac. Patrona siora mare. (le bacia la mano)

Barb. Bendi, fia. le cade qualche lacrima, e si asciuga)

Agne. Cossa ghala, siora Barbara?

Barb. Gnente, fia, el veuto per strada, che dà ir occhi.

Agne. Dove xe sibr Nicoletto?

Barb. El xe de là, che el se despoggia.

Agne. La me lo dise in tuna certa manier

Barb. No ho disuà, sala, ne gho fià

Agne Per interessi nèvero?

Barb. Sior sì, per interessi,

Agne. Mi no voggio tegnirla incr

andar a tola, e la gha rason

. e po wago, via .

Barb. Andè de là, Giacor

Agne. Eh no, che la rest

cossa.

Barb. No no, andè pur de le, sia. Giac. Siora sì, subito. (parte)

#### SCENA XII.

#### AGNESE, E BARBARA.

Agne. Siora Barbara, ho parlà co sique Rocco, e cussi burlando, ho speranza, che femo dasseno. Mi so de seguro, che quel omo sta bene assae.

Barb. Cara ela . . .

Agne. La me lassa dir. L'ha eredità quel negozio da un so barba, che ghaverà lassà sie grossi mile ducati, e lu a st'ora el l'ha aumentà. Sala cossa che vol dir aumentà?

Barb. Capisso, ma la me creda...

Agne. La me lassa fenir. El l'ha aumentà de altrettanti, e fursi de più. Oude mi ghe digo, che la puta starave ben.

Barb. Sior' Aguese . . .

Agne. La senta. Se pol darghe manco de mille ducati da contai, e quettrocento de strazze? dei do mile ghe ne resta seicento per ela.

*Barb*. Hala fenio ?

Agne. So cossa che la me vol dir. La me vol dir, che se el puto no xe logà, no se pol saver, uo se pol desponer. Cara siora Barbara, altre do parole sole, e ho fenio. La vegna que, la me daga un baso. La sa quanto amor, che gho per ela. So come che l'ha arlevà il so fio; quel puto, so che puto che el xe. Son qua, che averzo el cuor; el me pisse, ghe voggio ben, e se la xe contenta...

Barh. Oh sior' Aguese, sior' Aguese! Teguine, che casco, che no posso più.



Agne. Mo via, cara siora, star fina ste ore senza magnar, laisogna audar in debolezza per forza.

Burb. No, fia, no la xe debolezza. La xe doggia de cuor.

Agne. Coss' è stà? Cossa ghè successo?

Barb. La lassa, che me queta un pocheto, e ghe parlerò.

Agne. Vorla un poco de spirito de melissa?

Barb. Siora sì, lo beverò volentiera.

Agne. La togs. El xe de quelo del ponte del Lovo.

La sa, che là no se vende altro, che roba bona.

(le dà la boccetta)

Barb. (bece lo spirito) La toga. Grazie. (le renda la boccetta) Sior' Agnese, cognosso veramente, che la me xe amiga, e gho tante obbligazion con ela, che no le pagherò mai, fin che vivo.

Agne. En via, cara ela, cossa disela?

Barb E mi, the son una dona d'onor, no m'ho da abusar de la so amicisia, ma gho debito de parlarghe con quela sincerità, con quela schiettezza, che se convieu. Ella se esibisce de sposar mio fio, e questa doverave esser per mi la consolazion più granda, che podesse aver a sto mondo. Mazzor fortuna no poderave desiderar a mio fio. La xe quela cossa, che drento de mi ho tanto desidera, che anca con qualche stratagema ho procurà mi de sveggiar, e el cielo fursi me vol castigar per el tropo acoor per mio fie, e per qualche artifizio, che in sto proprosito posso aver praticà. Qua bisogua che ghe coutessa la verità; no la voggio tradir, no la posso aciular. Mio sio, che xe sta sempre obediente a so mare, tanto lontano dalle pratiche, tanto fora de le occasion, el xe stà menà in casa de una puta; i l'ha incingana, i me l'hà tirà zo, el ghaveva anca pomesso, e son andada mi a trovarlo sul fatto, a

pericolo de precipitar, e mi l'ho chiapà, e me l'ho menà via, e gho crià, e gho dà, e gho fatto de tutto, e l'ha pianto con tanto de lagreme. El se m' ha buttà tanto in zenocchion, el m'ha tanto domanda perdonanza, el m'ha ditq: no farò più. l'ha fina zurà, e no so, se sia l'amor, che me orba, o la pratica, che gho de quel puto, me par certo certo de esser segura. Ma gnanca per questo no ghe dirò a sior' Agnese: l'al toga. Son segura, che mal con quella puta no ghe ne xe stà. Son segura, che nol la vederà più, che el se la desmentegherà afsatto. Ma sior' Agnese l' ha da saver. Mi ghe l' ho da dir, che no voi, che un zorno la me possa rimproverar, lo savevi, e me l'avè sconto. Pazienza. sarà quel che el cielo vorà. Se ho da penar, penerò, patirò mi, patirà mia fia, patiremo tutti, e quel povero desgrazià per un cattivo compagno, per un falo de zoventù, el perderà la so sorte, e el sarà un miserabile in vita soa. (si ascinga gli occhi)

Agne. Dopo aver taciuto un poco, asciugandosi gli occhi.) Mo no dixela, che el xe tanto pentio?

Barb. Se el xe pentiol Se l'al vedesse, in verità dasseno el fa compassion.

Agne. Ghe dirò, siora Barbara, prima de tutto la ringrazio del bon amor, che la me mostra, e de la confidenza che la ma'ha fatto, e in questo una dona de la so sorte no podeva far diferentemente. Ghe dirò po una cossa: anca mi son vedoa, e so cossa che xe mondo, e i zoveni al tempo d'ancuo ghe ne xe pochi, che no fazza qualche putelada, e se sol dir per proverbio: chi no le fa da zoveni, le fa da vecchi. Finalmente un fior no fa primavera. Se le me segura, che co sta puta no ghe xe stà mal, che sior Nicoletto l'abbia veramente lassada, e che



el sia veramente pentio, la ghe perdona ela, che ghe perdono anca mi.

Barb. Ah sior' Agnese, questa xe la maniera de dar la vita a una povera mare, e de redimer una fameggia che giera affatto precipitada. Mi no so cossa dir, el ben che la me sa a mi, la staga segura, che el cielo ghe lo dasà a ela moltiplicà.

Agne. La lo chiama sior Nicoletto .

Barb. Oh cara ela, el xe tanto intimorio, che se mi lo chiamo, e se el vien, e che ghe sia mi, no farà altro che pianzer, e no ghe cavaremo una parola de bocca. Piuttosto anderò de là, e ghe lo manderò qua da ela. La senta, la lo fazza parlar; la varda se ghe par de poterghe creder, e mi la lasso giudice ela, se el merita, o no, la so bona grazia. Posso dirghe più de cussì ?

Agne. Bea, la lo fazza vegnir.

Barb. La senta, un'altra cossa bisogna che ghe diga, acciò che no la ghe ariva nova. Come che ghe diseva, sto frasconazzo, senza pensar, senza saver gnanca cossa che sia, el gha dito a quela puta, ve torò. E quele done le dise, che el gha promesso. Ma la vede ben, che promission che xe queste. No ghe xe carta, no ghe xe testimoni, ne ghe xe, se la m'intende...

Agne. Xe vero; ma le ne farà bacilar.

Barb. E in quanto a questo le xe de quele, che co se ghe fa dir le parole, le se giusta presto.

Agne. Basta, ghe vora pazienza, e aspettar.

Barb. Voleva destrigarse presto?

Agne. Fursi sì anca.

Barb. Oh siela benedetta !

#### SCENA XIII.

# MARGARITA, e delli.

Marg. Ae sior Rocco marzer.

Agne. Oh adesso mo el ne vieu a intrigar. La fazza cussi, siora Barbara. La vaga de la ela co sior Rocco. La senta quel che el ghe dise, perchè el m'ha dito de domandarghela. La se regola ela, e la fazza quel che ghe par.

Barb. Siora sì, la dise pulito. Adesso ghe mando mio

fio. Cara ela, gue lo raccomando.

Agne. Eh no la se indubita, che el xe ben reccomandà. Barb. Si si, me fido. (De diana! la ghe xe incoca-

lia. Ma la xe una gran providenza.) (parte)

#### SCENA XIV.

# AGNESE, e MARGARITA.

Marg. Ala savesto?

Agne. Ho savesto.

Marg. Cossa disela?

Agne. Cossa voleu che diga?

Marg. Chi se l'averave mai figurà?

Agne. A sto mondo no bisogua farse maraveggia de

Marg. Cossa discla de sta bagatela? (mostra il coltello, che aveva Nicoletto)

Agne. Coss' è quel cortelo ?

Marg. So siora mare ghe l' ha tolto fora de scarsela.

Agne. A Nicoletto?



Marg. A sior Nicoletto. Oe, velo qua, velo qua, vago via (parte)

#### SCENA XV.

# AGNESE, poi NICOLETTO.

Agne. No so quala far; ghe ne sento tantel Xe che ghe voggio ben e xe un pezzo che ghe voggio ben. Ma no vorave averme da pentir. Sentiremo cossa che el sa dir.

Nic. Sior' Agnese patrona. (mortificato)

Agne. Patron.

Nic. Cossa comandela?

Agne. Reverirla . (sostenuta)

Nic. Oh, no no reverirme, piuttosto criarme.

Agne. Perche criarve? se se tanto ben. (con ironia)

Nic. Si si, bou! Cara ela, no la me fazza pianzer,
che ho tanto pianto, che debotto no ghe vedo più.

Agne. Ma, seu mo veramente pentio?

Nic. De diana! co m' arecordo mia siora mare, che xe vegnua a trovarme la in quella casa, me vien i suori fredi.

Agne. Ve despiase de lassar quela puta?

Nic. Mi no, la veda; co penso ala minchioneria, che voleva far, me par de esser un prencipe.

Agne. Ma ghe volevi ben però.

Nic. Oh ben l ghaveva gusto de devertirme. Andava la qualche oreta. Ghe contava de le faloppe.

Agne. Ma perchè prometterghe?

Nic. No so gnanca mi .

Agne. Vardè, un puto dela vostra sorte andirve de perder cussi miseramente. Se ve volè maridar, no:

204

podeu farlo con vostro decoro, e con soddisfazion de vostra siora mare?

- c. Oh, che no i me parla più de maridarme, che o me marido guanca se i me liga co le caeue.
  - . No ve volè più maridar? Siora no.

Anca sì, che lo fe per mantegnir la fede a quel

lia! Se la vedo, scampo tre mia loutau. 'hè ghaveu chiapà tanto odio? vesse sentio cossa che m' ha dito mia mare? cossa cha fa una corezion a tempo!) volè più maridar? ghe digo.

ossa ?

scordo, che m'ha dito siora mare, o puto, che no gh'ho gneute a me posso mantegnir mi, la varnantegnir la muggier.

na muggier, che ve mantegnis-

eggier, che mauticu i marii? ne xe de più sorte. Disè, stra siora mare?

za andar in colera,

ante ?

a vaga miga ben.)

Agn. Volen vegnir a disnar con mi!

Nic. Se siora mare se contentasse.

Agn. Ghe vegniressi volentiera con mi?

Nic. Mi sì, la veda.

Agn. Ghe staressi con mi?

Nic. Se siora mare volesse.

Agn. Ma no ve volè maridar, nè vero?

Nic. De diana! gnanca per insonio.

Agn. (Stemo freschi.)

Nic. Mo perchè me disela sempre da maridarme?

Agn. Perchè, se volessi, ghe saria l'occasion.

Nic. Ma ghe digo, che no ghe ne voggio saver. (Oh lo sa per tirarme zoso!)

Agn. (Son mal intrigada, co l'è cussi. Oh vè qua siora Barbara; co no la ghe mete ela del soo, no femo guente.)

# SCENA XVI.

# BARBARA, Rocco, GIACOMINA, e detti; poi MARGARITA

Barb. Demo qua, sior' Agnese.

Rocc. Semo qua, la veda. Ai tanti del mese, sior si, e ste cosse, l'avemo fata. (in aria scherzevole)

Agn. Dasseno? Brava, siora Giacomina, me ne consolo. Giac. Grazie.

Barb. E ela, come vala?

Agn. Oh me par che la vaga mal!

Barb. Come mal?

Agn. La senta. (El dise, che assolutamente nol se vol maridar.) (piano a Barbara)

Barb. Bisogna compatirlo. El xe ancora cussi spaventa.

Tom. XXI.

El gli'ha paura de mi. Adesso, adesso, lo desmissieremo.) Nicoletto.

Nic Siora. (con timore)

Barb. Vedistà? Sior Rocco xe el novizzo de to sorela.

Nic. Se maridela mia sorela?

Barb. No sentistù cossa che te digo?

Nic. (Tuti se marida, e mi no i vora, che me marida.)

Rocc. Sior cognà, deme un baso.

Nic. (Caro vu, compatime dei fazzoletti.)

Rocc. (Eh gneute, adesso se tira tressa a tutte le partie.)

- Barb. Vien qua, Nicoletto.

Nic. Cossa comandela?

Barb E ti te marideressistu volentiera?

Nic. Mi, siora? mi no, la veda. (con timore)

Barb. Se te la dasse mi la novizza, la torressistu?

Nic. Oh giusto ela!

Barb Se te dasse sior Agnese?

Nic. Oh sior' Agnese! (vergognandosi)

Agu. Mi donca no me toressi.

Nic. Mi si, che la torave. (piano ad Agnese)

Agn. (le, l'ha dito de sì, che el me torave. (a Barbara, ridendo)

Nic. Oh subito la ghe lo va a dir.

Burb. Via, via, fio mio. A monte tuto quel che xe sta. Sior' Agnese glia de l'amor per mi, e gh'ha dell'amor per ti, e se ti xe contento, mi te la dago, e la sarà cla la to novizza.

Nic. Oh siela benedeta! (salta e l'abbraccia)

Barb. Inocenza, sola! tuta inocenza. (ad Agnese)

Agn. Vedeu, che disevi, che no ve volevi maridar?

(a Nicoletto)

Nic. No saveya miga gnente mi, no saveya.



Agne. Seu contento?

Nic. Mi sì, quando?

Agne. Mo! quando che se poderà.

Barb. La lassa sar a mi, sior' Aguese, che procurerò...

Agne. E arecordeve ben, che corteli no ghe n'avè da portar.

Nic. Chi gha dito del cortelo !

Agne. Margarita.

Nic. Che schittona !

Barb. Margarita gh' ha sto vizio, ma ghe lo leverò mi.

Marg. Siora patrona ...

Barb. Anca del cortelo ghe se andada a dir?

Marg. Oh sì, altro che cortelo? Sala chi ha battù.

Sala chi ghe xe a la porta?

Barb. Chi?

Marg. Quele done de cale dell' oca .

Nic. Oh poveretto mi!

Barb. Tireghe, tireghe, lasse pur che le vegua; in casa mia no le fara le mate.

Agne. Ve batte el cuor, sio ? (a Nicoletto)

Nic. Guanca in te la mente.

# SCENA ULTIMA.

LODOVICA, e DANIELA, poi LUNARDO, e detti.

Lod. Patrona reverita.

Barb. Patrona .

Dan. Serva .

Barb. La reverisso. Cossa comandele, patrone?

Lod. Semo vegnue a dirghe, sala, che semo persone ouorate, che in casa uostra no se la zoso la zoventù.

228

Che de so fio no savemo cossa sarghene, e che mia sia xe novizza.

Barb. Gh'ho ben a caro dasseno.

Dan. Siora sì, son maridada, e acciò che no se diga de mi, perchè me preme la mia reputazion, gh' ho menà el mio novizzo?

Barb. Dov'elo sto novizzo?

Lun. Siora comare, patrona. (zoppicando)

Barb. Xelo elo, sior compare, el novizzo?

Lun. Mo son mi, mi.

Nic. Anca sior santolo ze novizzo?

Agne. Co la doggia?

Ginc. Me lasseralo star?

Marg. Me diralo più, che lo vegna a trovar?

Lun. Care creature, compatime. Son anca mi de sto mondo. In tel stato che son, ghaveva bisogno de governo. El cielo non abbandona nissun.

Barb. Ms in casa mia, sior compare, la me farà grazia de no ghe vegnir.

Lun. Ghavè rason, fia, ghavè rason. Ma considerè almanco, che avendo mi sposà sta puta, ho messo in libertà vostro fio.

Agne. Sior si, xe la verità. Adesso sior Nicoletto me pol sposar.

Nic. Magari.

Barb. Deve la man, se volè,

Agne. Son qua, fio.

Nic. Anca mi . (si danno la mano) Son marida: son omo, son maridà. (saltando)

Rocc. E mi, siora Barbara?

Barb. Si, anca vu.

Rocc. Votla, siora Giacomina?

<sup>ni</sup>ac. Cossa disela, siora mare?

Sì, sia; deglie la man a sior Rocco.



Giac. Son qua, volentiera. (si danno la mano)

Rocc. Volentiera?

Giac. Sior si .

Rocc. Cara la mia soggia!

Lod. Oh quante nozzel oh Quanti novizzi! Me ne vegnirave voggia squasi anca a mi de farme novizza.

Lun. Vu, vedeu! Sè una vecchia mata, a în casa mia no ghe ste a vegnir. Ve darò vinti soldi al zorno per carità. Magneveli dove che volè, ma da mi no ve voggio. Patroni. (parte con Daniela)

Lod. (Oh, con vinti soldi al di me marido.) Patroni. (parte)

Agne. Dasseuo; dasseuo, la se andada ben, che no la podeva andar meggio.

Babr. Vedeo, fia mia? Co se opera con bona intenzion, el cielo agiuta, e le cosse va ben. Mi ho fato da bona mare, vu avè fato da bona amiga, e semo contente nu, e sarà contenti i mi cari fioi.

FINE DELLA COMMEDIA.

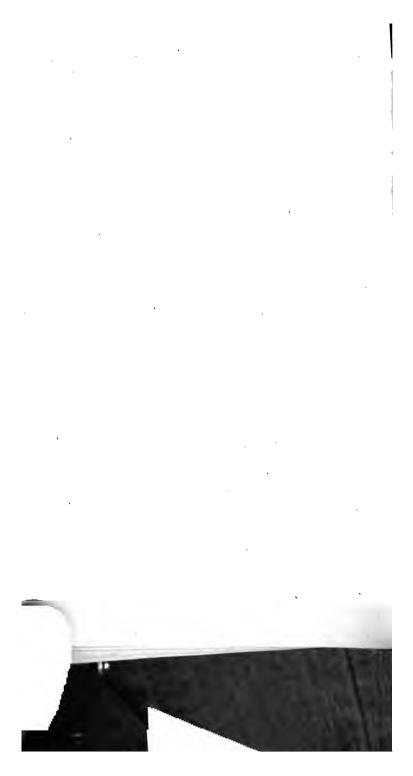

# IL FILOSOFO INGLESE

# PERSONAGGI

MILORD WAMBERT.

JACOBBE Monduil, filosofo.

MADAMA DI BRINDÈ, vedova letterata.

MADAMA SAIXON, sua sorella maritata.

Il SIGNOR SAIXON, negoziante, marito di MADAMA.

SAIXON.

MONSIEUR LORINO, vecchio francese caricata.

EVIANUEL Bluk, argentiere.

MAESTRO PANICH, calzolajo.

ROSA, cameriera di MADAMA SAIXON.

RONVIL, marinajo.

GIOACCHINO, garzone del caffettiere.

BIRONE, garzone del librajo.

Un SERVITORE del signor SAIXON, che non parla.

La scena rappresenta una strada pubblica in Londra con due Botteghe, una di librajo, e l'altra di caffettiere, e sopra le due botteghe medesime la casa del signor Saixon con una loggia praticabile, che domina la via suddetta, e colla porta di detta casa fra le due botteghe medesime. Dinanzi a queste vi sono alcune panche, che separano il terreno, che appartiene a ciascheduna delle medesime, e servono per il comodo di quelli che vi si trattengono.



# IL

# FILOSOFO INGLESE

# ATTO PRIMO

SCENA PRIMA.

Strada con due botteghe.

GIACCHINO, e BIRONE, ciascuno dalla parte della sua bottega.

Bir: Ecco i stampati fogli, che il padron mio vi manda.

(a Gioacchino)

I soliti foglietti di Parigi, e d'Olanda;

il Mercurio galante, che fa tanto rumore,
Ed il corrente foglio del nostro spettatore.

Gioa. Oh sì, che faran festa, leggendo i curiosi:

Verranno a satollarsi i critici oziosi;

E senza sale in zucca, e senza discrizione,
Si sentirà ciascuno a dir la sua opinione.

Bir. Frattanto che siam soli, dammi il caffe, Gioacchino.

Gioa. Tel porto, e tu, Birone, recami un libriccino.

Bir. Ben volentier, qual libro? chiedilo, e te le dono.

Gioa. Votrei, che tu mi dessi qualche cosa di buono.

Bir. Ti porterò un romanzo; in oggi, se nol sai,
Sono le favolette in voga più che mai.

# 234 IL FILOSOFO INGLESE

Chi può stampar romanzi, librajo è fortunato; E suol chi gli compone passar per letterato. (entra nella sua bottega)

Gioa. Auch' io, per dire il vero, li leggo con piacere, Son cose all' età mia conformi, e al mio sapere. Bir. Eccoti il libro.

Gioa. Aspetta. Darti il casse mi preme.

Bir. L'hai tu beuto aucora?

Gioa. No, lo berremo insieme.

(va in bottega a prender il caffè)

Bir. Ogni garson per uso fa quel che facciam noi, Tratta gli amici a spese delli padroni suoi. Gioa Eccol per tutti e due (porta due chicchere di caffe)

Bir. Sediamo. (siedono ciascuno alla

sua panca)

Gioa. Si, sediame.

Questo poco di hene, fin che si può, godiamo. Bir. L'ora nou è avauzata. Facciamla da signori, Finchè arrivar si veggano i nostri seccatori.

Gioa. Uno ve n'è fra quegli, che ognor da noi si vedono. Che parmi un ignorante, e pur molti gli credono. Emanuel Bluk si chiama, uomo che fa il sapiente, Ma intesi dir da molti, ch'è un furbo, e non sa nien te.

Bir. Da noi, per dire il vero, pratica gente buona: Jacobbe Monduil merita una corona; Filosofo, ma vero, non di quelli all'usanza, Che per filosofia fan passar l'increanza.

Gioa. Dicon però, che il vostro filosofo erudito Da madama Brindè sia stato un po' ferito.

Da madama Brinde sia stato un po' ferito.

Bir. Madama de Brinde, vedova letterata,

Della di lui virtude si dice innamorata.

Vi è chi di lor si burla, chi mormora, e sospetta:

Vi è chi dei studi loro qualche bel frutto aspetta.

Ma vi è chi li difende, chi dice, che conteuti.



Passano il loro tempo coi libri, e gli argomenti. Gioac. So, che madama Saixon, di lei minor sorella, Si burla della tresca di questa vedovella. Abitan qua di sopra, come tu sai. Sovente Su questa loggia loro l'una, e l'altra si sente. La Saixon vien spesso anche in bottega nostra, Di spirito vivace suol far pomposa mostra. Diverte chi l'ascolta talor con qualche sale; Ma tutti i suoi discorsi finiscono in dir male.

Bir. E suo marito il soffre?

Gioac. Saixon è un negoziante, Che più della consorte apprezza il suo contante. Un buon marito, un uomo, che di lei non sospettà. Se in gasa non la trova, senza gridar l'aspetta; Non chiede, con prudenza, dove, e con chi sia stata.

Bir. Suol la Brinde nutrire altri costumi in seno. E saggia, è regolata; per quel che pare almeno. Gioac. Vien gente.

Bir.

Separiamoci.

Gioac.

Addio.

Bir.

Buon di, Gioacchino,

Del chffe ti ringrazio.

Gioac.

Ed io del libriccino . ( ambi si ritirano nelle loro botteghe)

# SCENA II.

JACOBBE Monduil, e Milord WAMBERT dalla parte del librajo.

Non mi adulate, amico parlatemi sincero. Jae. Signor, più della vita amo l'onesto, e il vero. Consiglio uni chiedete? parlo da vero amico; Quel, che nel cuore i' sento, anche col labbro io dico. Sprezzar le oneste nozze niuna ragione insegna, Quando la scelta sposa nou sia d'amore indegna.

Il filosofo greco nozze ricorda eguali;

Non d'età, o di ricchezza, ma di virtù, e natali. Mil. Vi confidai la brama, che ho di legarmi in petto: Ora delle mie fiamine vi svelerò l'oggetto.

Su la mia scelta istessa bramo da voi consiglio: Chiedolo, come al padre lo chiederebbe il figlio.

Jac. Sia con paterno zelo, sia con servile ardore. Risponderò ad un figlio, parlerò ad un signore.

Mil. Quella, che il seno mio ferì coi lumi suoi. Madama è di Brindè.

Jac. Signor, non è per voi.

Mil. Se ugual non è di sangue . . .

Vil non è nata almeno.

Mil. Saggia non è? discreta?

Jac. Pien di virtude ha il seno.

Mil. Di ricchezza non curo.

Nè la ricchezza è quella,

Che deggia prevaler.

Mil. Nou vi par vaga?

È bella. Jac.

Mil. Dunque se per lei sola mi arde d'amore il nume. Qual ragion vi si oppone?

Il genio, ed il costume. Jac.

Mil. Spiegatevi.

Milord, soglio agli amici in faccia Dir con rispetto il vero, ancor quando dispiaccia. Di genio, e di costume tal donna è a voi distante. Ma la distanza in quella non conosce un amante.

Mil. Non vi capisco ancora.

Jac. Mi spiegherò. Tal foco

Quant'è, che vi arde in seuo?

Mil. Saran due mesi.



Jac.

È poco.

Mil. E pur...

Jac. Perdon vi chiedo. Chi di madama il merto
Dipinse al vostro cuore?

Mil.

'Il comun grido.

Jac.

È incerto.

Ragionaste con lei?

Mil. Si, favellar l'intesi.

Star di più dotti a fronte l'ho ammirata, e mi accesi. Jac. Signor, se l'ammiraste, se vi accendeste a un tratto, En da virtù straniera vostro cuor sopraffatto.

Ma quella donna istessa, che un di vi piacque tanto, Vi spiacerebbe allora quando l'aveste accanto. Bello è il veder la donna in mezzo a dotte genti Sostener le questioni, risolver gli argomenti; Ma in casa ad un marito non piacerà il sussiego, Con cui le letterate soglion risponder: nego. Deve bramar lo sposo sposa, che sente amore, Non che a indagar si perda la cagion dell'amore; Non tal, che del marito deluda l'intenzione, Porlandogli nel letto d'impulso, e d'attrazione.

Mil. Vi ho inteso.

Jac. Mil. lo non vorrei ...

Basta così. Son pago

Scancellero dal petto di madama l'imago . Jac. Siete convinto ?

Mil.

Quando da ragion vera sostenuto lo trovo.

La spada, il canto, il ballo finor fur mio diletto;

Madama ad altre scienze consacro l'intelletto,

È ver, ch'ella mi diede piacer coi sillogismi,

Ma le ragioni in casa mi parerian sofismi

Grazie vi rendo, amico, uomo di cuor sincero,

Filosofo discreto, conoscitor del vero. fa un saluto

a Jacobbe, e passa alla bottegha del caffe; sedendo sopra una panca, dove Gioacchino gli porta il te)

Jac. Poco non è, che grato siagli un consiglio audace. Colui, che non adula, quasi sempre dispiace. Che importa a me, che unita sia con milord madama. Il mio cuor la rispetta, ma come lui non l'ama. È ver, che generosa mi soffre, e mi soccorre, Ma all'onestà non soglio l'interesse anteporre, Povero, quale io sono, dalle sventure oppresso, Quando ognun mi abbandoni, sempre farò lo stesso. Stoico non son, non pongo nell'abbandon totale Dei beni della vita la virtù principale. Filosofia m'insegna, che il mondo, e i beni suoi. Se inutili non sono, son creati per noi. Nostro delle ricchezze, nostro de' cibi è l' uso. Niuu, che ha discrete voglie, è dal goderne escluso. Ma chi da sorte è oppresso, chi senza colpa è afflitto. Delle miserie a fronte dee mantenersi invitto: Sicuro, che i disastri, se vengono dal fato. L'anima nou si offende, e il cuor non è macchiato. E allora sol, che i danni l'uomo a soffrir non vale. Rende maggior la pena, sente il dolor del male. Ecco de' studi miei, ecco il più dolce effetto: Non ho i comodi in odio, non aborro il difetto. Sento dell'uomo i pesi, l'onesto ben mi pince. Ma incontro le sventure, e le sopporto in pace. (si ritira dal librajo)

#### ATTO PRIMO.

#### SCENA III.

Milor WAMBERT bevendo il te, seduto:
la panca.

Madama di Brindè discaccerò dal petto:
Se l'amor non conviene, le serberò il ris
Ad onta del cuor mio, che mal di ciò si i
Facile è sul principio rimarginar la piaga
Il filosofo amico m'illuminò. Dovuti
Sarieno ad nomo tale di fortuna i tributi
È degli amici suoi scorno, e vergogna esi
Che la necessitade lor circondi, e lo prer
Meco vivrà Jacobbe. Vo', per quanto a n
Formar la sua fortuna, vo' renderlo felice

#### SCENA IV.

EMANUEL Bluk, e delto, poi Gioaccui

Eman. Gioacchino. (chiama)

Gioac. Che comanda! (esce dalla

Vi è dello s

Foglio verun stamane?

Gioac. L'abbiamo. Sì, sig-

Eman, Portalo.

Ļ

Gioac. Auche il Mercurio porterò, se l

Eman, Non lo voglio. Non perdo il tempo in co È la filosofia mio nome, e mio diletto. Voglio lo Spettatore.

Gioac. Vel porterò.

Eman. Ti aspetto

Ginac. (Vuol di filosofia parlare un asgentier.

Quanto farebbe meglio badare al suo mestiere! Oli, Milord, ei saluio. nan.

Pensava a gravi cose i non ti aveva vedu to Pensava a gravi cose i non ri aveva vedulo.
Mil. La Acano a tutti. La dauno auche ai Il to lo danno a tuti loglio. (a Emanuel)

Reco il richiesto loglio. il. Emanuel Bluk, the face ? Il tu lo danno a tutti Lo unutio anche ai sovi Giosc. Ecco il richiesto foglio Bene. Ed or, se volete. Eman. Non bevo senza sete. (Gione. chino si ritira neua sua pottega ) si suol bere .

chino si ritira neua sele, amico, a ner nieco.

Mil . Il caffe non per sele, ner nen ner nieco. Ma per trattenimento à questo dei sciocchi. e degli c. Ma per trattenimento, per uso, e per l'iaccre, i oziosi.

Ma per trattenimento è questo dei sciocchi, e degli oziosi.

Eman. che i viziosi

Eman. che i viziosi Ai Loufeio il calle . Einan. nan. Trattenimento e questo del sciocciti, e degli coi
le fan, che i onnocci.
Le cose per piacere non le suil nocci onnocci.
Le cose per piacere dissuo la suil nocci onnocci. Gioac. Le cose per piecere non le 180, cue l viziosi no. le 180, cue l opportano.

Mil. A me pure è diretto di muti io nou cecludo alm. Mil. A me pure è diretto la stil paca escludo alcuno.

Eman. 10 maria pari nego. ogni virtute avanza : man. Quando parlo di lulli io nou cacindo alc non perio di lulli io virtule avanza ; nol nego, ogni increanza ; nol verità, nol nego, ogni dall' increanza ; nol verità, nol nego, ricco, in sei nobile nate non ricco. Porare il vero si può dall' lucreanza nato.
Tu sei un uomo rocco, con io creato
Tu sei un uomo rocco, con io creato tu sei un uomo ricco, tii sei rionile in di d'ans l'asia, ai e ciocchi dei enviene: distingue gli sciocciii oni supienti; genti. distingue kli eciocchi dei sapienti; creania che sono nell'etica iniziati e quei che sono nell'etica iniziati e quei che sono i malcremii virtule a inte inateira i iluminato un uomo illuminato quei, cue sous ser malcrenti. Amico, io l'ho trovato. gio, che i suoi doveri intende; 18 loggia dotto : 6 bou bletcude our cinclator bugiardo. ofo basiardo.

#### ATTO PRIMO.

Delle passioni umane altrui vuol porre
Ed ei le ha mescherate, ma le coltiva ii
Di madama Brinde pazzo, scorretto ama
Fa il precettore in piazza; ed in casa il
Mil. Comel Jacobbe aspira della Brinde all
Eman. Non vi aspira, il possiede.

Mil. (Ab mi pone (da se)

Eman. Egli, quell' uom sì saggio, molle del pri Della vedova insidia il cuore, ed il dans E l'ignorante volgo, che a tutto presta Quel, ch'è passione in loro, viriù figura Mil. Qual fondamento avete per sostener ta Eman. Lo so. Questo ti basti.

Mil. Ponn'essere a

Eman. Non mentono i miei pari. Quando per a

Questa tal cosa è vera; nessun ci contraci

Una parola nostra val più di un istrument

La fè, che a noi si presta, prevale al gia

Jacobbe è un menzoguero. È ver, perchè

(Jacobbe è un temerario. Jacobbe è mio

# SCENA V.

# Milord WAMBERT.

Jacob fosse mendace, fosse mentito il zeloi La sua passion coperta della virtù col vel Emanuel è villano, stimato sol dai sciocol Ma in caso tal può darsi, ch' ei sappia, e mi ap Più che ci penso, il temo. Madama di Brin Per esser letterata, donna non fia per me. M' insulta, mi disprezza, e con sereno cig Un tradimento infame maschera col consig Tom. XXI.

#### 242 IL FILOSOFO INGLESE

Ah se ne fossi certo . . . Ma non lo sono ancora.

Di assicurarmi il modo ritrovero in brev' ora;

E se egli fia maestro d'inganni, e tradimenti,

Termineran, lo giuro, le tesi, e gli argomenti. (parte)

#### SCENA VI.

Il Sig. SAIXON dalla porta della di lui casa, poi Gioacchino.

Saix. Dalla porta della sua casa esce, e va a sedere sopra una panca della bottega del caffè. Gioa. Gli porta una pipa da fumare, e senza dir nulla ritorna in bottega.

Saix. Fuma, e non parla.

#### SCENA VII.

M. Saison sopra la loggia, e dello, poi
Gioaccuino.

Mad. Caro signor marito, parte senza dir nulla, Esce di casa, e tosto col fumo si trastulla? (a Saixon)
Saix. Che volete?

Mad. Due doppie.

Saix. Gioacchino. (chiama)

Gina. Signor min .
Saix. A madama mia moglie. (dà due doppie a Giona-

Saix. A madama mia moglie. (dà due doppie a Giorna-

Mad. Vi rendo grazie. (Gioacchi-

no entra in casa di Salzon)

Saix.

Addio.



#### ATTO PRIMO.

Mad. Impiegar io le voglio...

Saix.

Mon vi domai

Mad. In un ventaglio indiano.

Saix.

Lo raccontat

Mud. Ora per Gioacchino vel mando, e vi

Se faccio buoma spesa, se val queste mo

Mad. Ora per Gioacchino vel mando, e vo Se faccio buoma spesa, se val queste mo Sostiene mia sorella, ch'è brutto, e la r. Fouda perche gli manca disegno, e prop-Ella le cose dotte soltanto sp prova e lod lo soglio lodar tutto, basta che sia alla ritira)

#### SCENA VIII.

Il Sig. SAIXON, poi BONYIZ marin

Saix. Gran donnel i lor pensieri, le cure, ed Consiston nelle cuffie, nei nastri, e nei ve Prenda il denaro, e taccia, io bado ai fat Se la mia moglie è pazza, non vo'impazzi Bonv. Signor. (al signor Saixon)

Saix. Che c'è!

Bonv. Le botti son tutte ca

Le polize di carico.

Son qui, le ho per Bonv. Speditemi, signore, il capitan vi preg Saix. Andiam, farò piu presto qui dentro le (si alza per entrare in bottega)

#### SCENA IX.

G104CCHINO di casa, e detti.

Gioa Dite, signor ... (al signor Saixon)

Saix. Che vuoi?

Ecco il ventaglio.

Gio**a**. Sai x.

E quellot

Gioa. Si, siguore.

Saix. A madama di, che lo compri, è bello. (entra, senza guardarlo, con Bonvil nel cuffè)

#### SCENA X.

GIOACCHINO, poi Rosa sulla loggia.

Gioa. Bello, senza vederlo! M piace, non vi è male;
Ma io per riportarlo non voglio far le scale.

All'uscio picchierò. batte alla porta)

Ros. Chi picchia così forte?

Gioa. Son io, bella Rosina.

Ros. Il diavol, che ti porte.

Che vuoi ?

Gioa, Questo ventaglio dare alla tua padrona.

Ros. A quale delle due?

Gioa. lo credo alla men buona.

Ros. Non lo darò a nessuna, se ben non vi spiegate.

Perchè son tutte due cattive indiavolate.

Una colla dostrina la servitù confonde;

L'altra minaccia, e sgrida chi presto non risponde. Guardate se trovaste per me qualche parfito.

Gioa. Cosa vorreste dire?

Ros. O casa, ovver marito.

#### ATTO PRIMO.

Gion. S'io fossi di altra etade accetterai l' Ma far queste fatture per altri non mi

#### SCENA XI.

M. Saison sulla loggia, e detti

Mad. Con chi ciarli! (a Rosa)

Ros. Gioacchino dee rendere :

Prendendolo temea commettere uno shagi Mad Prendilo, ch' egli è mio. Ros. Calerò giù il

(cala il cesto)

Gioa. Eccolo. (mette il ventaglio nel cesto Ros. Un' altra volta vieni un po' su, (1

(sotto voce a Gioacchino)

Mad. Lo vide raio marito? Che disse? Gli : Gioa. Disse ch'egli era bello, ma in ver non l' Mad. Non l'ha veduto, e il loda? Mi burla, e

Questa sua flemma indegna è quella, che Voglio stracciarlo in pezzi. (straccia il vogos. Signora, oh che

Mad. Or, the mi son slogata, lo sdegno mi (si ritira)

Ros. Gioacchino, ti saluto. Ricordati di me. Gioa. Son troppo ragazzetto; non sono anco Ros. Voglimi bene, e cresci, che io ti aspet Gioa. Quando sarò cresciuto allor rispondet in bottega)

Ros. A costo di aspettare voglio pregare il c Che in sposo mi couceda un uom di prin (si ritira)

### SCENA XII.

M. di Brind's dalla propria casa, e Maestro
Panich calzolajo con un pajo di scarpe.

Brin. Nell' uscire incontra Panich. Pan. Il cielo ti consoli, madama di Brindè; Eccoti le tue scarpe, veniva ora da te. Brin. Panich, il mio costume superbo unqua non fu, Ma è strauo a un calzolajo complimentar col tu. Pan. Compatisci, madama, questo è lo stile mio; Sono, se non lo sai, filosoto aucor ie. Brin. Filosofo auche voi? me ne rallegro assai. Voi sosterrete in Londra l'ouer de'calzulai. A forza di argomenti disender col grembiale Potrete, che il far scarpe sia un'arte liberale. Pan. Per tule la sosteugo in teorica, e iu pratica: Convien per far le scarpe saper di mattematica. Il cuoio si dispone con peso, e con misura, E nell'unir le parti ci vuol l'architettura. Brin. E vero, non lo nego, lo dice anche Platone, Architettura è ogni arte, che ha forma, e proporzione. Mostratemi le scarpe che avete a me portate. (Maestro Panich le mostra le scarpe) Oli, signor Archimede, son male architettate. Una è di ordin toscano, e l'altra e di composito.: Vitruvio non insegna a far questo sproposito, Pan. Questa è una nuova modo, ed è invensione mia, Paion fra lor discordi, ma sono in armonia. Cotesta alza un pochino, quell'altra un po' degrada; Ma fanno un bel vedere di giorno in su la strada;



Basta avvertir, che sempre si deve nel cammino, Alzar prima il piè dritto, e poscia il piè mancino.

#### ATTO PRIMO.

Brin. Dovrei prender maestro di musica
Per andare a battuta, sensa por piede
Caro maestro mio, filosofo e architetto
Lodo l'invenzion vostra, ma per me un
Voglio una scarpa buona, che al piede
Che abbia delle altre scarpe l'usata sin
rende le scarpe)

Pan. Si, si, l'ho sempre detto, che far le sci

Lo stesso è, che di fango dorare una Non vagliono puntelli, non vagliono o i Se guasto è il capitello, la base, e i Brin. ()là, che ardire è il vostro? portate i Pan. Un uom della mia sorte ha il jus di pa Un nom, che la tomaja misura colla sei Che del tallon di cuojo anche il circole Che insegna col compasso le regole ai ¡: Che sa da un punto all'altro serbar le p: Un uom, che su tal'arte ha scritto du Esente va per tutto da incomodi costuni Cel tu parla con tutti, va e vien quanc Ed ha la sua licenza ancor di strapazza Brin. Ma non avrà per questo la firma, o l Che vaglia a mantenerlo dalle disgrazie Potrebbe un, che le cose a misurar si

Essere da un bastone sul dorso misurato.

la hottega del Librajo)

#### SCENA XIII.

JACORRE Monduil dal librajo incontra M. BRINDE, con cui si ferma alcun poco ragionando, e complimentando, e nel medesimo modo si avanzano, mentre Maestro PANICH favella.

Pan. Azion sarebbe questa da gente ardita e stolta, Ma non sarebbe poi per me la prima volta, Spiaceini, che gettate ho invano le parole: Le scarpe son mal fatte; madama non le vuole. Ma troverò alcun'altra, che avrà la tolleranza Di prenderle, e stroppiarsi, credendole all'usanza. Ah, ah, la vedovella col satrapo d'Atene! Non voglio esser veduto, andarmene conviene. Colui di me si ride, sostien, ch' io non so nulla; Ma affe la faccio bella, se il capo un di mi frulla. La lesina adoprando, se altra ragion non vale, Gli so toccar con mano, che la natura è frale; Che piccola puntura, che piccola ferita Ad un filososone può togliere la vita. Vuò ritirarmi intanto a leggere i foglietti, Oggi più non lavoro: e chi ha ordinato aspetti. (entra nella bottega del casse, e s'interna)

# SCENA XIV.

JACOBBE Monduil, e M. BRINDE.

Jac. Madama, un vostro cenno mi avrebbe a voi portato, Senza che il vostro piede si fosse incomodato.



Esser certa potete, che ogni momento, ogni momento, ogni poi la sanata di Jacob signora. Con voj, gia lo sapele, se io parlo volen Starei, se lo polessi, con voi de giorni intieri Ma temo, che il distorvi da, vostri studi gravi, discreto amico vi accimoli. gravi, Saggio, discreto amico, vi scomodi, e vi aggra, mane ancor mivi arrival aggra, Non vi credea sta mane aucor quivi arrivato, Non vi Cieuco sta uiane aucor quivi arrivato,
Ed era al vostro studio il passo mio addrizzato. Jac. Che avete a comandarmi?

Il calcolo del sole di Newton non mi trai In quello di Cartesio vi trovo più ragione; Vorrei che mi dicesse Jacob la sua opinione. Un dubbio mi frastorna.

Jac. Madama, voi sapete, che tutti a braccia aperte, Hanno approvato in Londra di Newton le scoperte, E tanto il suo sistema pel mondo si è diffuso, Che le dottrine antiche sono di Pochi in uso.

Anche del sesso vostro per contentar le brane, Evvi il Newtonianismo formato per le dame;

Opera peregrina di un veneto talento, Della filosofia decoro, ed ornamento. Brin. Il calcolo de cieli trattiene i miei pensieri,

Sento che un ciel dall' altro lontano è più milioni, Ma ancor della distanza non trovo le ragioni. Jac Piacemi, che madama nello studiar s'impieghi. E. di tante altre a scorno l'osio delesti, e nieghi; Ma, perdonate, il cielo ttoppo è da noi distante; Filosofar Possianio sull'erbe, e su le piante. La terra, il mar, la luce, il mondo, e gli elementi,

Di studio, e di scoperte ci porgon gli argomenti: Allor che l'espetienza si unice coll' effetto Tolgon macchine, e velri alla natura



ż

!.

ď

ì

١,

ij

ì.

Troppo da noi distante, troppo madama, è il cielo, Brin. Questo calcolo solo spianar vorrei, venite,
Poi le quistion dei cieli per me saran finite.
Jac. Verrò. Di compiacervi ho troppa obbligazione.
(Donna è alfiu, benchè dotta, ha un po' d'estinazione.)
Brin. Favorite in mia casa.

Jac. Ben volentier, madama, Ho da narrarvi poi... Evvi un milord, che vi ama, Che vi desia per moglie.

Brin. Questo signor chi è ?

Jac. E Milord Wambert.

Brin. Milord non è per me.

Non studia, non intende, non ha filosofia.

Per or di maritarmi non faccio la pazzia;

Ma quando la facessi... Ho il cuor di virtù amico...

Basta, Jacob, andiamo. lo so quel che mi dico.

(cntra in casa)

Jac. Se mai di me parlasse, ella s'inganna assai.

Perder la libertade! No, non sarà giammai
In lei virtude apprezzo, in lei beltà mi piace,
Ma quel che più mi preme è del mio cuor la pace;
E per quento di donna sian discrete le voglie,
Sempre ad uomo, che studia, incomoda è la moglie.

(entra dalla Brinde)

FINE DELL'ATTO PRIMO.

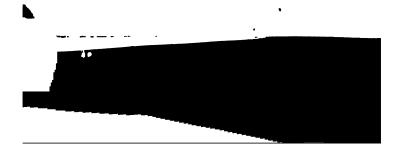

# ATTO SECONDO

## SCENA PRIMA.

Jacobbe Monduil dalla casa del sig Saixon, Milord PV AMBERT dalla strada s' incontrono.

Mil. Jacob, d'onde si viene?

Jac. Dalla Brindè, signore.

Mil. A far l'innamorato, o a farle il precettore?

Jac. Nè l'un, nè l'altro. In me di amar non vi è desio, Nè della donna saggia il precettor son'io.

Mil. Madama di Brindè sol nata è per gli eroi, Non è per me,

ţ

Vel dissi. Jac.

Mil. Sarà dunque per voi.

Jac. Perdonate ...

Mil. Scoperto finalmente ho l'arcano, Jacob, la passion vostra voi nascondete invano. Strano non è, che il cuore vi abbian ferite, e colto Gli occhi di bella dama; chi non li teme è stolto. Mi maraviglio solo, che ardite in faccia mia Di mascherar l'affetto, di dirmi una bugia. Che con mentito zelo, fiagendo consigliarmi, Da lei mi allontaniate, a costo d'ingiuriarmi; E col chiamarmi indegno di semmina sapiente, Tacciate me di stolto, e di uom, che non sa niente. Solita frase audace di voi filesofastri. Che per follia credendo discendere dagli astri, A chi vi rende onore, a chi vi ammira, e crede,

252 IL FILOSOFO INGLESE Parlate con disprezzo, tradite sulla fede. Jac. Milord, molto diceste, voi m'insultaste assai : Bastami, che l'ingiurie però non meritai. Esamino me stesso, ho la coscienza illesa; Questa è la mia ragione; questa è la mia disesa. Mil. Bella morale in bocca di chi a ragion s'incolpa, Affetta la costanza, e reo non si discolpa. Jac. Di chi son reo, signore? D'amor con la Brinde. Mil. Inc. Non l'amo, e s'io l'amassi, colpa l'amor non è. Mil. Colpa è l'amarla allora, che di un amico il foco Si ascolta, si consiglia, e poi si prende a giuoco. Jac. Di audacia, o di menzogna rimorsi al cuor non sento: Calmi soltanto il vero, lo dissi, e non mi pento. Mil. Farò ben io pentirvi d'ogni mentita cura, Se più vedrovvi audace andar fra quelle mura. Jac. In ciò di soddisfarvi, milord, io non ricuso: Mi avrò, per compiacervi, da quella casa escluso; Ma una ragion, che salvi l'onor mio, la mia fama, Si ha da saper dal mondo (l'ha da saper madama. Dicasi, che milord comanda, che io non vada, Non passerò se'l viets nemmen per quella strada. Mil. L'amor, lo sdegno mio non irritar cercate, Sciegliete il vostro meglio, e me non nominate. Jac. Deh lasciate che possa, milord, senza sdegnarvi. A pro dell'onor vostro l'amor mio ragionarvi. Della vedova in casa andar più non degg'io; Voi l'imponete, e queste bastar dee al dover mio: Ma se il comando vostro nascondere cercate. Di un tal comando è segno, che voi vi vergognate. Doppia di tal vergogna può esser la ragione: O perchè voi non siete della Brinde il padrone; O perchè, per esporre ai torti un uomo onesto.



Scarsissimo è il motivo, ridicolo è il pretesto.

ŧ,

ì

Signore, in ogni guisa, io taccio, e vi ubbidisco; Ma ingiasto è il voler vostro, ed io per voi arrossisco. Mil Jacob, qui nou è d'uopo di argomentar sal fatto; Giusto, sincero, onesto vi crederò ad un patto. L'accesso con madama facile avete ogn'ora; Ditele che milord la venera, e l'adora. Ma no, megli' è ch'io stesso le dica i sensi miei, Andiamo; in questo punto guidatemi da lei. Voi, se fia ver, che amiate più il mio, che il vostro bene, Datele quel consiglio, che all' amor mio convieue. Per me colle ragioni svegliate in lei l'effetto; Parlate al di lei cuore, parlate in intelletto. Se in voi costanza vera in tal cimento i' vedo, Dileguasi il sospetto; Jacob, tutto vi credo. Jac. Rispondere, signore, a ciò mi fia permesso. Che un cavalier per tutto ha libero l'accesso. Di esser bene accolto da lei sicuro siete, Di scorta, e introduzione bisogno non avete. Quella è la porta sua, si picchia, e poi si sale: Sono, se nol sapete, brevissime le scale. Madama è gentilissima, spiegatevi con lei. Milord, cotali uffizi non son da pari miei. (entra nella bottega del librajo)-

# SCE NA II.

# Milord WAMBERT solo.

Ne son per i tuoi pari), simulatore insano,
Di madama Brinde la stima, il cuor, la mauo.
È ver, del merto mio la sola anica scorta,
Di quell'audace ad onta, può farmi aprir la porta.
Nè chiesi a lui per questo di procurar l'accesso,
Ma per poterli il cuore esaminar dappresso.

Scaltre ricusa, e ssugge il periglioso impegno; Ecco della sua colpa, ecco verace il segno. (passa alla bottega del caffè)

#### SCENA III.

Enanuez Bluck, Maestro Panien dal casse, è detto.

Eman. Critica in questo foglio sol noi lo spettatora.

Pan. Giocu un pajo di scarpe, che n' è Jacob l'autore.

Mil. Merita una vendetta l'affronto del ribaldo:

La peuserò, ma prima vo'che si scemi il caldo.

Decidere saprei, qual merta in sul momento,

Ma su la mia passione le satire pavento.

Oggi nou puossi in Londra trarsi un capriccio solo,

Che dalla città tutta uon sappiasi di volo.

Sonovi stipendiati de' scaltri osservatori,

Che stampano di tutti le favole, e gli errori.

Util costume, è vero, che al pubblico ha giovato,

Ma che in angustia pone l'arbitrio del privato.

Eman. Milord, buon giorno a te.

Mil.

Buen giorno Emanuel mio.

Pan. Milord, voltati in qua. Ti dò il buon giorno auch' io.

Mil. Oh signor calzolaro, gli son bene obbligato.

Pan. Tu burli, e noi di cuore ti abbiamo salutato.

Mil. Qual novità vi porta uniti in questo loco;

So pur, che accompagnati andar solete poco.

Eman. Amiamo l'andar seli per acuir l'ingegno;

Ora ci ciamo uniti per ben del nostro regno.

Vi sono cosse grandi stampate in queste carte;

Milord, te pur vogliamo del nostro zelo a parte.

In mezzo ti prendiamo, non già per complimento,

Speriam, che su surai del nostro sentimento;



#### ATTO SECONDO.

Che un nomo ad un altr'uomo usando i Lo faccia per ischerno, o faccial con i Pan. Ti abbiamo preso in mezzo, milord, p Ognun senza fatica vuol dir le cose Per altro già si sa, che siam tutti d L'orefice, il milord, il sarto...

Mil. Ed il

Pan. Se avesse come noi l'interno e la Sarebbe auche il somaro di pari conc.

Mil. La coda, gli orecchioni, gl'irsuti.

Non lo distingueriano da Emanuel, e.

Pan. Si, lo distinguerebbe...

Eman. Basta così, I Di quel che preme, il tempo prezioso i : Questo stampato foglio lo dissi, e lo i Offende il nostro regno; e il re, ch'è i Distruggere vorrebbe l'economia perfe Esalta delle mode la pratica scorretta. Condanna il vestir sodo de' nostri citta Consiglia il mal esempio seguir de' par . Dice, che non conviene ai nobili, e a : (Che già vuol dir lo stesso) vestir con E trove gli argomenti, e trova la rag! Che ai sciocchi persuada la gala, o l'ai Questo velen, pur troppo, serpe di tai Bisogno ha di riforma, di regola, e di Noi fatichiam per questo, noi sparsi ab: Del lusso, e delle mode noi siam rifor: Costui col nome falso di filosofo ingles: Corrompe il suo costume, precipita il 11 L'empio, che il nome usurpa fra noi di È Jacobbe Monduil filosofo impostore.

Mil. Dunque colui . . .

Pan. Ti accheta. Tocca parla

L'autor di questi fogli ora si sa chi è.

Tra le altre cose indegne, per suscitar litigi,
Accenna che son belle le scarpe di Parigi.

Le donne, che aman sempre le cose forestiere,
Andranuo anche le scarpe in Francia a provvedere;
E poscia dalle piante passando agli altri arnesi.

Le donne d'Inghilterra saran tutte francesi.

Mil. Amici, se le mode; se il lusso detestate,
Se amate il ben comune, se gli usi riformate.

fil. Amici, se le mode, se il lusso detestate,
Se amate il ben comune, se gli usi riformate.
Perche da voi medisimi ricchi lavor si fanno,
Che recano dispendio, e apportano del danno?
Voi coll'argento, e l'oro vi guadagnate il pane. (ad
Emanuel)

Voi nel formar le scarpe studiate mode strane. (a Panich)

Dunque dannoso è il lusso, saggi prudenti, eroi. Sol quando i compratori non spendono da voi.

Eman. Questa ragion non vale; io sudo, e mi affatico in un metal, di cui sono mortal nemico.

Pan. A forza, e per dispetto faccio le scarpe all' uso; Detesto, e maiedico de' stolidi l'abuso. Se in pratica tornasse la grossa scarpa autica, Maggior sarebbe il lucro, minore la fatica.

Mil. Dunque...

Eman. Rispondi a me. Hai tu amicizia in corte?

Mil. A me, quando vi giungo, non chiudonsi le porte.

Eman. Se sei buon cittadino, esponi al ministero

Il danno, che alla patria può fare un menzognero.

Dall'Isola si scacci costui, che vol dar legge,

Che fa palliare il vizio, e odiar chi lo corregge.

'Avrai dai nostri amici pronto segreto ajuto.

Il ciel per me ti parla. Pensaci. 'Ti saluto. (parte)

Mil. Addio.



#### SCENA IV.

# Milord WAMBERT, e Maestro PANICH.

Pan. Ora se a poco a poco si estirpano dal regno Questi filosofoni, felici noi, m' impegno.
Noi siamo una brigata famosa, ed erudita, Che la filosofia l'abbiamo sulle dita.
Col mio grembial di cuojo, franco qual tu mi vedi, Talor salire io soglio su scanno de tre piedi;
E stralunando gli occhi, e dimenando il collo, Parlo qual s'io parlassi dal Tripode di Apollo.
Mi odono a bocca aperta le femmine, e i ragazzi;
Ho fatto più di cento fin'or diventar pazzi.
E dico, e lo sostengo, che al mondo non si dia, Più bel divertimento di quel della pazzia.
Impazzirai tu ancora sol, che cola mi veda.
Milord, io ti saluto. Il ciel te lo conceda. (parte)

#### SCENA V.

#### Milord WAMBERT solo.

Che altri impazzir tu faccia non è strano portento; Verissimo è il proverbio: un pazzo ne fa cento. Empj, maligni, astuti, mi porgono costoro La via di vendicarmi con arte, e con decoro. Se a lor segrete trame unisco un caldo uffizio, Vedrassi il mio nemico andare in precipizio. Ma no, non fia mai vero, son cavaliere alfine, Non deve la vendetta eccedere il confine. Della Brindè io stesso voglio tentare il cuore: Son vendicato assai, se mi promette amore.

Tom. XXI.

Bastami che Jacobbe più oltre non ardisca, Che l'opra coi consigli a me non impedisca. Se con la bella unito a suo dispetto i'sono, Bastami, ch'egli peni, e ogni outa gli perdono. Madama non dovrebbe sprezzar gli affetti miei. Ragione ho di sperarlo. Provisi. Audiam da lei. (si avvia verso la casa)

#### SCENA VI.

M. SIXON di casa, servita di braccio da Monsieur Lorino vecchio francese, e detto, poi Gioacchino.

Mil. Oh madama. (incontrandosi colla Saixon s' in-

Mad. Milord . ( inchinandosi )

Lor. Vostro buon servitore, (a

Mitord )

Mil. Monsieur Lorin . ( salutandolo )

Lor. Non siete, Milórd, di buon umore.

Mad Vedetelo, Milord, questo francese antico, Vecchio, senza denari, e del buon tempo amico.

Lor. Anche in età cadente, spogliato di ogni arnese, Ha sempre il cuor brillante un nazional francese,

Mil. E voi, che l'allegria sopra ogni cosa amate,
Sol perchè vien di Francia, da lui servir si fate.

Mad. Povero vecchiarello, mi piace perchè è fido,

Non se n'ha mal per niente, quando lo burlo, e rido. lo son con, mi piace tal'or prendermi gioco.

Mil. I vostri adoratori con voi durerau poco.

Mad. Li cambio volentieri, e non ne sento affanno, Monsieur Lorin per altro durato ha più d'un auno.



Mil. Un nom, che va ramingo, lontan dal suo pacse, Soffre gli insulti ancora in grazia delle spese.

Lor. Milord, mi maraviglio, non sono un disperato, In Londra, come gli altri, anch'io sono impiegato. Anch'io son un di quelli, che scrivono gazzette, Che formano i Mercuri, che fau le novellette. Coi critici miei fogli spesso mi faccio onore, Li stampo sotto il nome anch'io di spettatore. Un ne ho stampato jeri, che un di fara prodigi: Ei parla delle mode, che vengon da Parigi. Cola si veste bene, cola ben si lavora; E veniran fra poso di la le scarpe ancora.

Mil. (Dunque del foglio ardito Jacob non è l'autore l' In ciò de' suoi nemici conoscesi il livore.) (da se) Mad. Per me son persuasa. Di Erancia han da mandarmi

La seta per cucire, e l'acqua da lavarmi.

Mil. Monsieur, del foglio vostro di già parlar s'intese:
Si vede, si conosce, ch'è lo scrittor francese.
Londra non abbisogna di mode forestiere,
Ciascun degli operari sa fare il suo mestiere.
Nascono in inghilteria nuovi lavori, e strani,
Noi provvediamo al lusso de popoli lontani;
Ma l'aborrire il fasto, le gale, l'ambizione,
Opra è del moderato spirto della nazione.

Lor. Eb via, che l'Inghilterra ...

Mad.

Parlate con rispetto, che sono inglese anch'io.

Milord, voi eravate vicino al nostro tetto.

Qual ragion vi conduce?

Mil. La stima, ed il rispetto.

Mad. Oh, signor, troppe ocore fate a una vostra serva, (inchinandosi)

Che stima, che rispetto ognal per voi conserva. Se favorir volete, torniam; monsieur Lorino Potra, se ha qualche affare, andar pel suo camino. Mil. Madama, tante grazie mi onorano non poco; Ma io non soffrirei, che mi prendeste a gioco. Vi parlerò sincero. Diretti i passi miei

Erano alla Brinde.

Mad. Bene, andate da lei.

Monsieur Lorino, a voi. Fate il piacere, andiamo. (si fa servire, e passa al caffe)

Lor. Sì, madama, vi servo. (le dà il braccio)
Made Porta il casse. Sediamo.

( siede con monsieur Lorino )

Mil. (Costei da me vorrebbe due grazie adulatrici: Presso della Briudè non voglio altri nemici.) (passo al caffè)

Madama, andar sospendo, e voi ve ne offendete.

Anzi col mezzo vostro...

Mad. Venite qui, sedete.

Mil. Ubbidisco. (siede, restando madama in mezzo)
Mad. Il casse non lo portate a nois (gridando

forte )

Con vostra buona grazia, lo pagherete voi . (a milord) (viene il casse, e bevono)

Mil. Questo è un onor, madama.

Mud. Dunque la vedovella,

Milord, per quel ch'io sento, il cuore vi martella?

Mil. Apprezzo il di lei merto, la sua virtude io lodo.

Mad. L'amate!

Mil. Si, il confesso.

Mad. Bravo, milord, ne godo.

Voi siete di buon gusto, amate una gran gioja; Scommetto, che in tre giorni Brindè vi viene a noja. Mil. Perche?

Mad. Perchè di lei stranissimo è il costume. Svegliasi a mezza notte, si rizza, e accende, il lume.



#### ATTO SECONDO.

Di libri è circondata, or prende quest Talor scrive nel letto, e suona il can La cameriera crede le sia venuto male Corre, ed ella le chiede un libro di t Se di colei marito voi foste per destin In letto vi farebbe servir di lettorino.

In letto vi farebbe servir di lettorino.

Mil. Donna nel buon costume avvezza, e a
Potria quel, che fa sola, non fare ac

Lor. In Francia di tai donne non se ne t
Non voglion per soverchio studiar div
Il giorno allegramente passano con pia
La notte cogli sposi san fare il lor do

Mad. Viva monsieur Lorino.

Lor. Viva madan Mad. Milord, ridete un poco.

Mil. Ridiam, co

#### SCENA VII.

Il Sig. SAIXON dalla bottega del cal BONYIL marinajo, e detti.

Saix. Va'presto. Il vento è buono. Che sarpi Bonv. Vado, signor.

Saix. Buon viaggio.

Bonv. Noi non abb

(parte)

Saix. (andando verso casa, vede sua moi dice nulla)

Mad. Dove, signor marito?

Saix. A desinare.

Mad. Ed

Saix. Venite, se volete.

Mad. Non mi aspettate?

#### IL FILOSOFO INGLESE

Saix.

261

Addio. (parte,

ed entra in casa)

Mad. Vedete? Ei non s' inquieta.

Mil. Saixon è buono inglese.

Lor. In questo va d'accordo la moda anche francese. Mil. È ver, ma con diversi principi di ragione:

Da noi si sa per comodo, da voi per soggezione.

#### SCENA VIII.

M. di BRINDE dalla sua casa, BIRONE dalla bouega sua, e detti.

Brin. ( $m{E}$ sce di casa , e senza osservare dalla parte del caffè, s' introduce da quella del librajo)

Mad. Ecco la vedovella. (a milord)

Mil. Andrò, se il permettete.

(si alza)

Mad. Bella creanza!

Mil. lo torno.

Mad. No. vi dico, sedete.

Mil. (Soffro per poco ancora.) (da se, e siede) Brin. Digli, che qui l'aspetto.

(a Birone)

Bir. Glielo dirò. (entra in bottega)

Brin. Ridotto ho il calcolo perfetto. (siede

sulla panca dirimpetto al caffe)

Mil. (si alza, e riverisce la Brinde)

Brig. (si alza, e fa la sua riverenza)

Lor. (si a/za anche lui, e fa la riverenza alla Brindè)

Mad. Eccola li la vostra suggia filosofessa. (a Milord)



# SCENA IX.

Jacobbe Monduil dal librajo, e detti.

Mad. Ma quel, che più le piace, è quel, che a lei si appressa (accenna Jacobbe a milord)

Jac. Eccomi a voi, madama (alla Brinde)
Brin. Il calcolo vedrete

Ridotto a perfezione. (gli dà un foglio)

Jac. Ne avrò piacer.

Brin. Sedete

Jac (siede, e scuopre in faccia di lui milord, s'alza, e lo saluta Egli non gli risponde, ma bensì la Saixon, e Lorino)

Brin. Milord non vi saluta. (a Jacobbe)

Jac. D'altro sara occupato. (alla

Brinde, e legge piano)

Mad. Milord, che avete voi? parete stralunato.

Mil. Nulla, madama.

Mad. lo gioco, che siete un po' geloso.

Lor. He scritto in tal proposite un feglie portenteso. Faccio toccar con mano, ch' è pazzo quel meschino, Che sente gelosia.

Mad. Bravo, mansieur Lorino.

Udiste! (a milord)

Mil. (Sono stanco.) Madama, perdonate. (si alza)

Mad. Dove, milord?

Mil. Passeggio.

Lor. Eh via, non gli badate.

(a madama Saixon)

Mil. (passeggia, si accosta all'altra panca, e siede colla schiena verso la Brinde. Poi si alza, la saluta, e torna a sedere)

# IL FILOSOFO INGLESE

Mad. Ehi, che caricatura! (piano a Lorino)

Lor. (Mi serve di un articolo

Per mettere in un foglio, che ha da riuscir ridicolo.)
(alla Saixon)

Jac. Bravissima; si vede ridotto a perfezione
Il calcolo di altezza, e quel di dimensione.

Mil. (si volta osservando la Brinde, e Jacobbe, poi torna come prima)

Brin. Torvo milord vi guarda. (a Jacobbe)

Jac. Vel dissi, egli è invaghito.

Brin. Di chi?

264

Jac. Di voi.

Brin. Che grazia! Sarebbe un bel marito.

Mad. Milord, per quel ch' io vedo, soffrite troppa peua;

Rignardo non abbiate a volgermi la schiena. Se amate mia sorella voltatele la faccia.

Per me, se vi aggradisce, dirò, buon pro vi faccia:

Mil. (Oh lingua maledetta!) (si alza)

Brin. Milord, di mia sorella,

Benchè di me si parli, mi è oscura la favella.

Voi, che intendete dire? (alla Saixon)

Mad. Milord ve lo dirà.

Brin. Spiegatemi il mistero. (a milord)

Mil. Jacob lo spiegherà.

Brin. A voi. (a Jacobbe)

Mad. No, poveriuo, non lo può far davvero.

Jac. Vi ama milord, madama, spiegato ecco il mistero.
(alla Brinde)

Brin. Un fenomeno è questo da me non preveduto.

Mil. È ver, del vostro merto il mio cuore è un tributo.

Mad. Bravo, bravo, l' ha detto.

Mil. Madama, a voi non parlo.

(voltandosi con isdegno alla Saixon)

Brin (Che dir mi consigliate?) (piano a Jacobbe)



Jac.

(Convien disingannarlo.)

(piano a madama Brinde)

Brin. Milord, del vostro affetto grata vi sono, il giuro, (s' alza)

Ma di novelle nozze, credetemi, non curo. Incomodo provai la prima volta il nodo,

Ora tranquillamente la libertade io godo.

Chiedo perdono a voi, se vi rispondo audace, Più caro mi sarete, se mi lasciate in pace. (siede)

Mad. Oh bella, oh bella affè. (ridendo)

Lor. Oh bella! (ridendo)

Mil. Non ridete,

Che, giuro al ciel, dei scherni or or vi pentirete.

(alla Saixon, e a Lorino)

Madama, loderei di cauto un tal pensiero, (alla Brindè)

Se cogli accenti vostri voi mi diceste il vero; Ma avendo di altre fiamme già prevenuto il core, Conosco, che ponete la maschera all'amore. Col precettore ardito voi siete in ciò d'accordo: Parlo con te, Jacob, che ora fai meco il sordo.

Iac. Signor. . . ( si alza)

Brin. Non l'irritate. (a Jacobbe)

Mad. È bella sempre più.

# SCENA X.

Rosa sulla loggia, e detti.

Ros. Signore, si dà in tavola, presto, venite su.

(alla Brindè, e alla Saixon)
Mad. Ebben, chi l'ha ordinato?

Ros. Monsieur vostro marito.

Brin. Che aspetti.

Ros. Non aspetta; è tardi, ed ha appetito. parte)

Mil. Madama, stranamente con voi mi ho dichiarato, Ne ha colpa la germana, che ardita ha favellato. Quel, che dovea svelarvi a tempo in altro loco. Voi l'intendeste adesso così, quasi per gioco; Ma seriamente appresi da voi con mio rossore, Che di me non curate il più sincero amore. Noto è il disprezzo vostro, mi è nota la cagione; Non soffre un tale insulto la mia riputazione. Quel, che tacer faceami, era un uman rispetto; Or, che si sa l'arcano, siogarmi anch' io prometto. Contro di voi non parlo; con donna io non mi sdegno; Ma tema il mio potere un pertido, un indeguo. (parte)

Mad. (Zitto.) (a Lorino)

Lor. (Non parlo.)

Brin. Udiste! (a Jacobbe)

Juc. Madama, a prauso audate.

Brin. Ah non vorrei, Jacobbe...

Per me non dubitate. Inc.

Fu il vero, e l'innocenza ognor lo scudo mio. lte, madama, a pranzo. Faccio lo stesso anch' io. ( parte)

#### SCENA XI.

Il Sig. SAIXON sulla loggia col tovagliolo alla spalla, e detti.

Saix Venite, o non venite? Son qui, vengo di volo. (si avvia verso la casa, servita da monsieur Lorino) Saix. Ditel, se non venite, che mangerò io solo. (parte) Brig. Spiacemi, ch'ei dovesse provar qualche disgusto. Disenderallo il cielo Jacobbe è un uomo giusto. (parte)



# ATTO SECONDO.

Mad. Monsieur Lorin, son grata al vostro
vicino alla casa)

Lor. Vi servo sulle scale.

Mad. No no, qui
Oggi ci rivedremo. (si stacca da lui
Lor. Madama. (inchinar)

Mad. Vi saluto. (
Lor. Speravo un desinare: per oggi l'ho

FINE DELL'ATTO SECONDO



# ATTO TERZO

#### SCENA PRIMA.

GIOACCHINO, e BIRONE.

Gioa. Birone hai desinato?

Bir. Ho terminato or ora.

E tu Gioacchino?

Gioa. Ed io non ko pranzato ancora.

Bir. Perchè mangi si tardi?

Gioa. Perchè, perchè il padrone.

Per quello che si vede, ha poca discrezione.

Va a casa colla moglie, ch' è una rabbiosa vecchia: Ella cucina, ed egli la tavola apparecchia.

Ella cucina, ed egli la tavola apparecchia.

Sou ricchi, e sono avari : comprano ossi spo

Sou ricchi, e sono avari; comprano ossi spolpati, E a me li mandan poi quando gli han rosicchiati. Bir. Col mio padron, per dirla, ci cavo maggior frutto; Ei molto non guadagna, ma gode, e mangia tutto.

# SCENA III.

Maestro Panich con un altro pajo di scarpe, e detti.

Pan. Buon giorno, giovinotti.

Gioa. Maestro, vi saluto.

Pan. E tu non mi rispondi?

Bir. Che siate il ben venuto.

Ma vi ho sentito fare di molte querimonie

Contro color, che usano di far le cerimonie.

Pan. La cerimonia, è vero, è un vizio, ed un disetto, Ma inchinansi i miei pari per obbligo, e rispetto. Bir. E meglio, ch' io men vada pria, che gli ammacchi

(il muso. Questo degl' impostori, questo degli empj è l'uso; Insegnan le virtudi, insegnan la morale, E credon, che a lor soli sia lecito far male. (entra nella bottega)

## SCENA III.

# Maestro Panich, e Giorcchino.

Pan. Ciolui è un temerario. Pregiudica il padrone.
Non stamperà il mio libro senza scacciar Birone. (a Gioacchino)

Gioa. Signor, questa mi pare, che chiamisi rendetta. Pan. E un atto di giustizia. Gosa sai tu, fraschetta? Gioa. Signor, non strapazzate.

Pan. In faccia mia si tace.

Via, portami del ponce, che poi sarem la pace. Gioa. Se'l porto, il pagherete?

Pan. Portal, son conosciuto.

Gio. Oh vi conosco anch'io: siete ignorante, e astuto. (entra in casa)

Pan. Eh ragazzaccio... no, c'insegna la morale, Che a chi ci fa del bene noi non facciam del male. Se il ponce, che dà guato, senza quattrini io bevo, Soffrir per umiltade qualche cosuccia io devo.

Gioa. Ecco il ponce, vel porto, se irato più non siete. (di lontano)

Pan. Portalo, Gioacchino. Ti voglio ben.

Gioa. Prendete.

(gli dà la tazza del ponce, ed egli-beve)

IL FILOSOFO INGLESE

270

Pan. Questo pajo di scarpe portar deggio a colei, (bevendo)

Che abita in quella casa. Se ci è, saper vorrei.

Gioa. La serva? l' ho veduta.

Pan. No, la padrona io dico.

Gioa. Colei alla padrona?

Pan lo non la stimo un fico.

Stimata non l'ho mai, ma dopo la lezione Di uno de'miei compagni, le donne ho in avversione.) Gredi che ella sia in casa?

Gioa. Si, vi sarà, cred'io.

Pan. Prendi dunque la tazza.

. Gioa. E chi mi paga?

Pan. Addio.

Gioa. Pagatemi, ch' io deggio render conto al padrone. Vi prenderò le scarpe, (gli leva le scarpe)

Pan. Lasciale star, briccone.

#### SCENA IV.

JACOBBE dalla parte del librajo, BIRONE
dulla bottega, e detti.

 $\mathbf{B}_{ ext{irone}}$  .

Bir. Signor mio.

Jac. Porta questo viglietto

A madama Brindè. Qui la risporta aspetto.

Birn. Vi servirò. (entra dalla Brindè)

Gioa. Signore, fatemi voi giustizia , (passa nella strada)

Non vuol pagarmi il ponce.

Pan. Nel faccie per malizia.

Ma un poco di acqua calda col valor di un quattrino.

Ma un poco di acqua calda col valor di un quattrino, Fra zucchero, limone, e spirito di vino,



Si paga troppo cara a questi bottegai; E poi non ho denari, e non ne porto mai.

Jac. Dunque, signor maestro, filosofo da bene,

A ber per le botteghe senza denar si viene?

Pan. Ma tu, che qualche cosa sai di filosofia,

Puoi approvar nel mondo una cotal pazzia?

, Nati siam tutti eguali, quel ch' è nel mondo è nostro;

L dir non si dovrebbe: questo è mio, questo è vostro.

Se l'uomo dell'altro uomo si serve, ed abbisogna,

Pretender pagamento mi sembra una vergogna.

lo vengo da costui a ber senza denari,

Quando ha le scarpe rotte, le accoucio, e siam del pari. Gioac. Non so di tante scarpe; mi viene uno scellino,

Vi pagherò aucor io, maestro ciabattino,

Pan. A me?

Gac. Taci: ha ragione, e la ragione è vaga;

Fra gli uomini di vaglia la roba non si paga.

Si cambia. Avrò bisogno di scarpe immantinente,

Panich farà ch' io le abbia, e le averò per niente.

Pan. Adagio; se le scarpe ti dò, che mi darai?

Jac. Nulla, poiche mestiero non io, come tu fai.

Pan. Se tu non fai mestiero, io faccio qualche cosa, Non cambio le mie scarpe con una mano oziosa.

Jac. Con voi, per ragion pari, non cambierà Gioscchino Il prezzo di un Perù, con quel di uno scellino.

Pan. Non sai quel che tu dica; voglio le scarpe mie, Gioac. Pagatemi.

Pan. Coteste si chiaman tirannie :

Voler che paghi a forsa un uom senza monete.

Oppur contro natura abbia a morir di sete?

Jac. È ver, saziar la este esige la natura;

Ma quando non si spenle, si bee dell'acqua pura.



# IL FILOSOFO INGLESE

272

Pan. Non sai quel che tu dica. Vo' le mie scarpe. Intendi? (a Gioacchino)

Jac. Dagli le scarpe sue. Ecco un scellino. Prendi. ( a

Gioacchino)

Gioac. Ecco le scarpe vostre. Più non vi bagno il gozzo.

Potete andare a bere alla fontana, o al pozzo. (parte)

Pan. Jacob non ti ringrazio, se l'hai per me pagato:

Soccorrer ciascheduno il prossimo è obbligato.

Natura ti ha sforzato a far codesta azione;

Per questo io non ho teco veruna obbligazione.

(entra dalla Brindè)

#### SCENA V.

#### JACOBBE Monduil solo.

Densi di un cuor perverso, di un animo inumano; Tanto di mente astuto, quanto di cuor villano. E ver che la natura ci sprona a far del bene, Ma le cagion seconde considerar conviene. E se qualunque bene a noi provien dal cielo, Il ciel rimunerato vuol di chi dona il zelo. Mercede i'non ti chiedo di una moneta vile, Condanno te soltanto per l'animo incivile. Ah che non vi e nel mondo peggior tristo animale Dell'uom, che con il vizio contonda la morale ! Superbia senza freno suole appellar conteguo; Col nome di giustizia suol colorir lo sdegno. L'usura, e l'interesse vantar economia, L'asprezza del costume chiamar filosofia. Color, che di virtude san mascherar gl' inganni. Sono i più cari al mondo, ma sono i più tiranni.



#### SCENA VI.

# EMANUEL Bluk, e detto.

Eman. (Dempre egli è qui costui.) da se, osservando Jac.) (Ecco il fratel di quello.) (da se, vedendo Emanuel) Eman. Buon giorno. (a Jacobbe) Vi saluto. (si cava il cappello) Jac. In testa il tuo cappello Eman. Queste son cerimonie, le quali in capo all'anno Consumano i cappelli, e apportano dei danno. Jac. Se tutti, come voi, avesser tal pensiero, L'arte de cappellai si ridurrebbe al zero. Eman. Arte non vi è nel mondo più inutile di questa, Una berretta, un panno basta a coprir la testa. Jac. Più inutile di questo parmi un altro mestiere, Che toglier si potrebbe. Eman. E quale? Jac. L'argentiere Eman. (Di pungere non cessa, filosofo mordace.) (da se)

Eman. (Di pungere non cessa, filosofo mordace.) (da se)

Jac. (Si cerca la riforma, ma in casa sua dispiace.)

(da se)

# SCENA VII.

Binone dalla casa della Brinde con altro
viglietto, e detti.

Bir. Eccovi la risposta. (dà il viglietto a Jacobbe, e si rilira)

Jac. (Non l'ho spedito in vano.)

Eman. Questo è il mestiere indegno:

Tem. XXI.

274

Qual'è?

Juc. Eman.

Far il mezzano.

Colui con una carta usch da quelle soglie

D' un uomo effemminato à lusingar le voglie.

Jho. Un uomo, che mal peusa, un maldicrinte siete. D'amor qui non si tratta.

Eman.

Sciocco nou son.

Jac. Leggete.

(gli esibisce la carta ancor chiusa)

Eman, Leggere non vogl'io, de'fatti altrui non curo,

Ma di una cosa sola son certo, e son sicuro.

Jac. Di che?

Eman. Che colla donna, sia vana, o sia prudente, Di un uomo esser non possa la tresca indifferente; Che non si possa mai trattar col debil sesso, Senza smarrire il cuore, e l'intelletto stesso.

Jac. Voi v'ingannate, amico, la provida morale Dell'uomo, e della donna non parla in generale. Si trattano i congiunti, si trattano gli amici, Dell'uno, e l'altro sesso si tolleran gli uffici. La donna è, qual noi siamo, d'alta virtù capace. Eman. È sempre perigliosa la donna quando piace.

Jac. Si quando piace in lei la grazia, il brio, l'aspetto,
Non quando in lei si aminira lo spirto, e l'intelletto.

Eman. Che spirto, che intelletto? È stolto chi lo crede:

Eman. Che spirto, che intelletto? È stolto chi lo crede;
Il bello della dama è quello, che si vede.

Jac. Stolto è colui, che parla di donna in guisa tale;
L'origine di lei è della nostra eguale.
Lo spirito è lo stesso, son simili le spoglie.
La macchina diversa diverse fa le voglie;
Ma in ogni mente umana comanda la ragione,
Diretta, dal costume, e dalla educazione;
Dell'organo ciascuno armoniche ha le corde;
Quella che più si tocca, risponde più concorde;



## ATTO TERZO.

E se taluna ottusa al tasto non risuor L'altra, che è tesa, e acuta/vilbra i suoi con Se fra le donne hai visto donna a gari Fia dall' esempla induttà, o male orga La corda dissonante dell'argano si toc Ed esce strepitoso il suono per la boco Se del piacer la vedi in traccia oltre i Nell'organo tintilla la corda del piacen E il molle suon, che relide, par che i soi Quando ragion non regge la mente degle L'una dell'altra donna più pensa, e pi ma in genere la donna non è, che cos Eman. Ed io sostengo, e dico, e se la vui La donna fra i viventi è un acimal ca

### SCENA VIII.

Maestro Panica sulba loggia, e i !

Pan. È vero. Lo sostengo anch'io con a le donne sono corpi, che non son mai Faccio le scarpe a taute, e mai non tro Che dica questa acarpa ata bene, e mi pana di Brindè non vuol le scarpe a Le donne sono donne, son piene di pazzi Jac. Pazzi voi siete entrambi. Udirvi più ni (Mi aveva per costui quesi scordato ii si se, ed entra dal tibrajo)

#### SCENA IX.

M. SAIXON, ROSA, e Maestro Panica sulla loggia, a Emanual Bluk nella strada.

Ben, che vorreste dire? Ros. Pan. Le donne sono donne. Ola, non si ha a finire? Pan. Perché non vuol le scarpe? perchè mi fa tai scene? Mad. Perche non son ben fatte. Perchè non le stan beue. Ros. Eman. Scendi per carità, scendi dal fatal loco: Il cielo ti disenda: in mezzo sei del soco. Mud. Itene impertinente, e non tornate più. Ros. Itene per le scale, o noi vi buttiam giù. Pan. Portatemi rispetto, non sono uno stivale. Mad. Voi siete un villapaccio. Voi siete un animale. Ros.

#### SCENA X

Il Sig. SAIXON che esce di casa, e detti.

Eman. (Panich è mal condotto.) (da se)

Pan. Oh donne indiavolate!

Ros. Si parte, o non si parte!

Mad. Andate, o non andate!

Saix. (si volta, osserva le donne, che gridano, si pone a ridere fortemente, e parte senza dir nulla)

Pnn. Vado; se più ritorno, che sia tagliato in sette,

Vi venga la sactta; che siate maledette. (parte)

Mad. Indegno! (lo seguita)

Ros. Disgraziato! (lo seguita)



#### ATTO TERZO.

#### SCENA XI.

EHANUEL Bluk, poi Milord WA

Eman.

La donna

Ma pur con qualche donna non l'io Conviene saper fare; trovarle il lor a Trattarle con dolcezza, amarle, ma st Mil. Vedeste voi Giacobbe?

Eman. Milord, non

Ei legge dal librajo di madama un vigli I Mil. La tresca scellerata continua ad ont

#### SCENA XII.

Maestro Panicu dalla casa di M.
e Milord Wambert.

Pan. Farò, che me la paghi, strega, me (verso la porta)

Mil. Con chi l'avete, amico?

Pan. (da se) (Vo'farle il ma)

Io l'ho con tre donnacce, che hanno il den i Màdama vetol Giacobbe, per lui fa cos La serva, e la sorella le fanno le mez Correggo loro vizj, ricordo la modestia Minacciano, mi sgridano, rispondono di (parte)

## SCENA XIIL

#### Milord WAMBERT.

Più dell'amor mi punge l'onor, lo sdegno in petto, Madama cou Jacobbe mi perdono il rispetto.
Noi non sappiamo in Londra, al volgo superiori.
I torti impunemente soffrir degli inferiori.
Vo'vendicarmi, e voglio cercare una vendetta,
Che pari sia all'offesa, ma da ragion diretta.
Mi accende in un momento talor furor, e sdegno;
Misero allor chi fosse di mie vendette il segno:
Ma la ragion ponendo ai primi moti il freno,
Tempo a risolver prando, e mon un pento almeno.

#### SCENA XIV.

Jacobbe Monduil dal librajo, e desto.

Jac (Ecco milord, che a torto m'insulta, e mi minaccia.

Lo compatisco. Amante non sa quel che si faccia)

(da se

Mil. (Viene il ribaldo. Ah sento un di quei moti al cuore. Meglio sarà ch' io parta. Si accende il mio furore.) (da se, in atto di partire)

Jac. Siguot. ) chiamando milord )

Mil. Mcco ragioni?

Jac. Bramo parler con voi,

Se farlo mi è permesso.

Mil. Parla. Da'me, che vinoi?

Jac. Possibile, che a un tratto un cavalier gentile Cambiato abbia costume con chi gli parla umile? 1911. Spicciatevi, parlate. Da me, che pretendete?

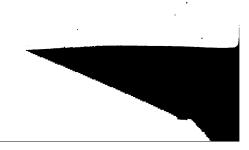

Jac. Vorrei giustificarmi, signor, se'l permettete, Mil. Nuove proteste ig sdegno udir da un menzognero. Iac. Punitemi, signore, s'io non vi dico il vero, E ben potete voi punirmi in tal maniera.. Che della morte sia pena più cruda, e fiera. Se il Re mi coudannasse, saprei morir coutento: La morte non è il male, ch'io fuggo, e ch'io pavento; Ma a un suddito la vita togliere altrui non spetta, Altre saran le mire in voi della vendetta. Che mai potete farmi? Con forza, e con danari Faimi insultar daj agherri? Non è da vostro pari. D'ingiurie caricarmi? Dirmi mendace, e astuto? Son povero, egli è vero, ma alfin son conosciuto. La pepa ch' io pavento, che a me da voi si appresta, È della grazia vostra la privazion funesta. Un uomo, che all'onore consacra i suoi pensieri, Ama le genti oneste', rispetta i cavalieri; Ed essere da questi spiezzato, e mal veduto, È pena tal, che al cuore porta uno strale acuto: Povero nato io sono; vivo co' miei sudori; Condiscono il mio pane le grazie, ed i favori. Se voi si saggio, e onesto, (per questo i'mi confondo) Se voi mi abbandonate, di me che dirà il mondo? Capace voi non siete di dir quel, che non è, Ma ndransi i miei nemici a mormorar di me. E voi, sol col privarmi di vostra protezione, Fate la mia rovina, la mia disperazione. Eccomi innanzi a voi, mi getto al vostro picde .... Mil. Fermatevi .

١,

Jac. Siam soli, nessuno ora ci vede.

E quando sia veduto, signor, non ho rossore
Gettarmi in faccia al mondo a piè di un protettore;
Di un protettor sdegnato, che in sen virtudi aduna,
Che vuolini abbandonare, ma sol per mia sfortuna.

Non condannarvi ardisco d'ingiusto all'innocenza; Ciedetemi, signore, v'inganna l'apparenza. O reo non sono, o almeno esserlo non mi pare; Se fossi reo, punito mi han le mie pene amare. Dalla clemenza vostra chiedo pietade in dono; Per grazia, o per giustizia donatemi il perdono. Certo che non lo chiedo spinto da vil timore, Ma sol perche mi cale del cuor di un protettore. Vil. Jacob, mi conoscete; non sono un disumano. Al cuor di un cavaliere voi non parlaste invano. rbate il dover vostro, portatemi rispetto, vella grazia mia rimettervi prometto. guor ...

Voi con madama sapete i desir miei. fui, da che gli seppi, veduto andar da lei. , ma si coltiva l'abuso degli affetti, nas ancora, coi messi, e coi viglietti. 'miei nemici conoscere vi prego; un viglietto mandai, non ve lo nego. Brinde risposta immantinente; lio ancora; ecco , Jacob non mente. ori per altro non si pensi; di questa carta i sensi. milord, io mi lusingo, e a' io son leale, o fingo. , lo pongo in vostra mano, i hanno accusato in vano.

## XV.

ia casa, e delli.

to offre, e s' impegna, renar m'insegna.)

Il foglio di madama leggere non ricuso. (a Javobbe) Jac. Eccolo .

De' miei fogli, Jacob, si fa tal uso? (lo Brin. leva di mano a Jacobbe)

A voi chi die licenza di por nelle altrui mani I sensi del mio cuore, del mio pensier gli 'arcani? Milord, un cavaliere saprà che uon conviene Leggere questa carta che a lui non appartiene. Mil. ( fa una riverenza a madama, parte senza dir

nulla, ed entra nella bottega del librajo)

#### SCENA XVI.

JACOBBE, M. di Brinde, poi un Garzone del librajo.

L'erdonate, madama . . . Sì, vi perdono Intendo. Brin. Il foglio era opportuno; per ciò non vi riprendo. Vorrei non esser giunta sul punto d'impedirlo: Ma letto in mia presenza io non dovea soffrirlo. Jac. Sensi, che un cuore onesto dettati ha con saviezza Offendere non ponno la sua delicatezza. Che mai contiene il foglio, che a voi non faccia onore? Vi scrissi, vi pregai, per grazia, e per favore, Di ritornar da voi per ora dispensarmi. Che per il comun bene doveva allontanarmi. Benigna rispondeste con saggia, e franca mano, Che stima di me avreste ancorche da lontano. Cotali sentimenti non so di meritarli:

Ma la ragion non vedo, ond' abbiasi a celarli. Brin. Questo non è, che io bramo celare agli occhi altrui,

Ma quel, che viene appresso, quel che domando a vui. Jac. Quel che chiedete a me, nou è, che una questione,

Che spiega, e che dimostra di Newton l'attrazione. Brin. È ver, che l'attrazione è il general soggetto, Ma io la riduceva ai semi dell' affetto;

E non vorrei, che male la tesi interpetrata. Il mondo mi credesse accesa, innamorata.

Jac. Si sa, che voi araste la studia, e le belle arti. Brin. È ver, ma sono umana, e il cuor fa le sue parti. Jac. Madama, in aga v'intendo, Qual sentimento è questo! Brin. Parto di un cuar sincera, parto di un labro onesta.

Jacob, voi non verrete in casa mia?

Jac. Vi prego

Dispensarmi per oga.

Resiste, io non lo nego; Ma in pubblico parlarmi almen non negherete.

Jac. Farò quel che vi aggrada,

Brin. Meco, Jacob, sedete.

Soffrir mal vi conviene l'incomodo sedile, Jac Reculeci due sedie alla bottega del tibrajo) Filosofo gentile ! (il garzone por-Brin,

ta due sedie)

Amico, sui principi di Newton immortale, Dell' attrazione appresi il moto universale. Gravitazione, impulso, magnete, e simpatia, Pen attrazion seltanto afferina, che si dia, Degli atomi dicendo la forza equivalente. Tanto nel corpo attratto, quanto nell' attraente. Su tal principio adunque ragiono, e così dico: Un corpo esser non puote nemico dell'amico; Poiche virtà attrattiva con tante forze suc. () entrambi gli allontana, o unisce autti e due. Pari ragione io trovo ne' corpi razionali; Si ediano, se fra loro non son gli atomi egunli. Si amano, se tra loro si troya analogia, Traendosi a vicenda con forza, e simpatia :



Onde se attrar si sente per un oggetto il core, E l'altro non rispoude con atomi di amore; O ancor dell' attrazione sia la seutenza oscura, O il corpo che resiste, sa fronte alla natura.

Jac. Madama, la questione bizzarra è inver non poco.
So, che la proponete per passatempo, e giuoco.
Però dando risposta, siccome è mio dovere,
Sincero, e brevemente dirovvi il mio parere.
È ver che opra per tutto la ferza di attrazione,
Ella però rispetta l'arbitrio, e la ragione.
Poiche s'ella sforzasse con barbara violenza,
L'uoni perderebbe il dono più bel di provvidenza.
Non sol ne corpi vari, ma nelle idee si prova,
A forza di argomenti, che l'attrazion si trova;
Ma son ragionamenti, che fan pompa d'ingegno:
Niun delle occulte cose giugne a toccare il segno.

Brin. Negar potete voi, Jacob, che non si dia Fra due diversi oggetti virtà di simpatia?

Jac. Anzi sostengo, e dico, che l'odio, e che l'amore Hanno la loro fonte negli atomi del cuore, Onde' è che al sol mirare non più veduto oggetto, Accendesi d'amore, ovvero di dispetto.

Brin. Ma d'onde avvenir puote, stranissima ragione, Che uno di amor si accenda e l'altro di avversione?

Jac. Ciò non sarà, madama; diversa è la sentenza.

Può credersi avversione di amor la indifferenza.

Brin. Indifferenza, e amore son due diversi obletti; Incerti di attrazione dunque saran gli effetti. E se cotal sentenza altrui non parra strano, Newton con le scoperte avra sudato invano.

Jac. Ditemi, se vi aggrada, questo parlar si forte Di amor d' onde proviene? Andiamo per le corte. Madama, in confidema, provate voi nel petto, D' impulso, di attrazione, di simpatia l'effetto?



IL FILL POUF Pensieri, non fo tal conficienza, i.miei Pensieri, non fo indifferente disprezzo, o indiferente disprezzo, o indifferente disprezzo, o indifferente disprezzo, o on spiego i miei Pensieri, non so tal confidenta.
dubbio d'incontrate disprezzi donas dal volon. dubbio d'incontrare disprezzo dal volgo escole;
Non può temer disprezzi donazi indifferente escole; Non bag temer gisbressi goung gall, see in and gall, see in and gall, see in a language of the second in a languag ub dersi che troviste un suna lodifferente.
Ma tal se la trovate ripison di minare della minare Wa tal as is trovate ribison di ris besto SCENA XVII: Brin. Ali , Jacohba ... De me, che cosa vuoif e delli. e questa borsa milord mi manda a voi. BIRO NE , Servitevi. (si alza) di milord voi lestimon sarete. (siedono, gielle, che fiel Pre ; c 68° j ovver rispetto, Javen le umiliazioni accetto.
discolpte iscurpes so winesementes vi perdonos
onta vi perdonos
onta vi dono:
onta vi dono: apre, e le gge) tha, centil Barner Jon allontaneers, all on a land a Londra and a land a perd perd on of cento Shince Jacob, in altro stato. stroni mancherita presiman or di me non vi assicuro. e. Recalemi da scrivere. nom, che sappia vivere. Brin. Milord è risoluto, conosco il suo c ostume. Jac. Bastami in mia difesa dell'innocenza il nume. Bir. Eccovi il calamajo.

Jac.

Aspetta . .

Bir.

Si signore.

Brin. Deh non vi rovinate.

Non abbiate timore.

Scusi, milord, s' lo scrivo su que sto foglio istesso, Al cuor, che mi ridona, tenuto io mi professo. Se il suo denar rimando, egli è perch' io nol merto; La libertà non vendo, con un mercato aperto. Se il re vorrà, ch' io parta, andrò dal suolo inglese. Come son qui vissulo, vivrò in ogni paese. (scrivendo pronuncia forte quello che scrive)

Brin. L' irriterà quel foglio.

Jac. No, se ragione intende.

Reca a milord il tutto. (a Birone)

La borsa ancor gli rende? (parte) Bir. Jac. Madama, io non m'inganno, vi esce dagli occhi il pianto.

Brin. Jacob, la mia virtude ora non giunge a tanto. Vorrei coprir del duolo la debolezza estrema,

Ma sono donna alfine, ma il cuor vi adora, e trema.

Jac. Cotal dichiarazione tor mi potria la pace. Se di essere turbato fosse il mie cuor capace. Per voi duolmi, madama, più che per me il mio danne, Se puon le mie sventure a voi recare affanno. Ora de studi nostri, ora il maggior profitto Tragga fra le passioni l'animo forte, invitto. Ai colpi di fortuna resistere c'insegna Vera filosofia, che l'avvilirsi sdegna. Porgano i studi vostri ajuto alla ragione; Per me quel dolce affetto cambiate in compassione. Lasciatemi partire senza cordoglio all' alma:

Virtà nel vostro seno porti triouso e palma.

IL FILOSOFO INCLESE. on he ver , ch' to perde di viere il di lui piede! n fie ver ch' io person di vieta il di lui ;
roirò de langi encor dove non be crede . dire de langi sucor dove non crede rd, infelice, gracere y uno ha perference.

To contunte all intellette , al control : cultume in Tought of the street sense To a garabbe)

### ATTO QUARTO

#### SCENA PRIMA.

BIRONE, e Grovechino, viascano dalla sua bottega.

Bir. Croacchino, che dir vuole, che vien si poca gente CAlla bottega vostra?

Gioa. Di quà mon si la niente;
Dall'altra parte in folla si vende alla giornata
Caffe, ponce, e sorbetto, e birra, e cioccolata.

A me il padron destina questo remoto loco;
Di ciò non mi lamento, perchè fatico poco.
Qui vi era il gran concorso, ma si son tutti sviati,
Per causa di quei due filosofi maluati.
Chi vien per divertirsi, chi vien per altre cure,
Non vuol per complimento soffrir le seccature.

Bir. Anche da noi, per dirla, concorre poco mondo,
Perche il padron di libri scarseggia, è ha poco fondo.
Jacobbe Monduil vien qui, perchè è vicino,

#### SCENA II.

Ed ha colle sue chiavi la dentro uno stauzino.

M. Saixon dalla sua casa, e detti.

Mad. Mia sorella dov' è ! (a Birone)
Bir. 'Signora, è andata via.

Mad Sola?

Bir. Sola per poco i ma dopo in com agnia.

#### IL FILOSOFO INGLESE

Mad. In compagnia con chi?

Bir Jacobbe ha seguitato.

Lo avrà raggiunto poi.

Mad. Me l'era immaginato.

Che pazza!

288

Bir. (Ehi, senti come parlano le sorelle!)

(a Gioacchino, piano)

Gioa. (Ella è avia davvero!) (ironico, sotto voce a

Birone)
Bir. (Che still) (da se, e si

rit**ira in bottega**)

(Che still) (da se, e si

(Che buona pelle!)

Gioa.
(da se, e si ritira in bottega)

#### SCENA III.

## M. SHIXON sola.

Non so come si possa amare un uomo serio,
Passar ei mi farebbe qualunque desiderio.
lo son di umore allegro, eppur nemica sorte
Mi ha dato per tormento un satiro in consorte.
Pochissimo per altro noi stiamo in compagnia:
Ei bada a' suoi negozi, io bado all'allegria.

#### SCENA IV.

Monsieur Lorino, e detta.

Lor. Madama, vostro servo.

Mad. Monsieur, ben ritornato.

Usciste di buon' ora.

Lor. Diró . . . non ho prauzato .

Mad. Pranzato non avete? Si conosce ulla cera.



Lor. Noi altri parigini mangiam solo la sera. L'estro mi ha divertito. Dei versi ho lavorati, Sono riusciti bene, e già gli ho dispensati.

Mad. Si possono vedere?

Lor. Eccoli: io non volea ... (dà

un foglio alla Saixon)

Ma tutti gli han pagati fin ora une ghinea.

Mad. Quante copie fin ora, monsieur, ne avete date?

Lor. Quattro .

Mad. Quattro ghinee vi avete guadagnate? Lor. Sin ora.

Mad. Mi rallegro. Siete un autor persetto.

Δudiam dunque a giocare sei partite a picchetto.

Lor. Beu voleutier, madama. Ciò val più dell'argento.)

(da se)

Mad. (Vuol essere, se perde, un bel divertimento.)

(da se)

Andiam; su l'ora fresca non vi è nè sol, nè pioggia. Noi passeremo il tempo giocaudo in su la luggia. Lor. Pria di giocar, madama, fate l'onore almeno Di leggere i miei versi.

fad. Ah si; posso sar meno?

L'argomento qual' è !

Lor. Un ridicolo amante,

Che smania senza frutto alla sua diva innante.

Mad. Che sì, monsieur Lorino, ehe questa è la novella Di milord Wambert, che adora mia sorella? Ler. Vi dicò... Non vorrei.

Mad. Sapete l'uso mio:

Non me ne importa un'acca, e riderò ancor'io. Leggiam. (apre il foglio)

Lor. Se qualchedun li vole, basta, che...
Non so se mi capite.

Mad. Lusciate fare a me.

Tom. XXI.

IL FILLY DUE V THE RELEASE ACCESSES TO THE CHORE ACCESSES tor, to che si poco regni nei suora sugle accese? ame cotanto foco milora nel cuore accese?

Amor, per vendicarti, dave la fai dissers

In fai d Amor, per mendicarti, dove non regni mealio.

In sol, che puol provarti, belli a maravial:

Un sol, che puol provarti, belli a maravial: Un sol, che vuol provaru, su jus maraviglia.

Biavissini, son belli, son Sachospearaviglia. Bravissimi, son belli, son belli a maraviglia.

Rravissimi, son belli, son belli a maraviglia.

trag.co., e politici.... Egli (u gran poeta, e torice i poeta, e politico 3 Esti fu gran poeta, e trabecca è più friezorese. Andiem. No no, aspersase; se posso, di lai versi vo che vi approduiate. Se posso, di lai versi vo datta marte dal marte da Se passo, di lai versi vo cue vi approbatinte.

Vieu un... Chi vien madama? Lor Troppo unore, madama. Macstro Emerueile. Mad. Egli hon di un quattrino, se gli cavan la Pelle. Lo. Esti non de un quartrino, re gli cavati la pelle.

Muli. Amanie di novelle; nuò darsi, che gli partii

Muli. Mad. Se I versi gli dan gusto, puo dursi, che gli paglii.
Lor. Velreni, ma non la giachina dua nartite di min. Lor. Venrenu, ma non in creao. Avaro el sempre fu.

Mad. (Pub esser, che si giochino due partite di Più.) Lor. Mad. Do e ver quel che si dice, Jacobbe anders vie. (da so) e ver que cue si vive, sucume anciera da sec)
endere all' Judie, e se ci va, ci stia.) a met puoi farle a chi le "Ppreza. In Francia nomo, come vois o cogli orsi, o cog i buoi Che Anoi. ira gli uonini Britanni .

Chiamati giustamente scimiotti, e barbagianni.

Mad. Orsù, questi bei versi, venite qui, leggete;
Vi piaceran, son certa, e ben li pagherete.
Formano (dell'arcano a parte anche vi metto,)
Milord, e mia sorella ridicolo il soggetto.

Eman. Li leggerò.

Mad. Tenete . (dà il foglio ad Emanuel, ed egli leggs plano)

Lor Già non gli piaceranno.
L'opese dei stranieri lodar quivi non sanno.
lunamorati solo del gusto del paese,
Detestano lo stile, la grazia del francese. (alla Saixon)

Eman. Mi piacciono.

Mad. Vedete! (a monsieur Lorino)
Eman. Li tengo, e ti fo onore.

( a madama Saixon )

Mad. Teneteli, ma prima pagateli all'autore.

Eman. E costui? (accennando Lorino)

Mad. Si, costui.

Lor. Che termini incivili!

Eman. Ti pagherò qual mertano le opera simili. (a Lorino)
Ti avverto per tuo bene, che il critico poeta
Non giunge con salute del vivere alla meta.
Sotto il bastone, o sotto qualche maggior tormento,
Finisco i giorni suoi. Ecco il tuo pagamento.

Lor. A me cotale insulto? Distinguere conviene...

Mad. Andiam, mousieur Lorino, andiam, che ha detto bene,

(prende per mano monsieur Lorino, ed entra con
lui in casa)

#### SCENA VI.

#### EMANUEL Bluk .

Se legge cotai versi milord, che è tutto soco,
L'autor s'egli conosce, può vedersi un bel giuoco.
Merta colui... Ma poco mi cal del suo malanno;
Sopra Jacob vorrei precipitasse il danno.
S'egli autore ne sosse... crederlo ancor petrebbe;
Ma io non voglio espormi... Panich lo sarebbe.
Eccolo per l'appunto. Costui, che è un nulla al mondo,
Arrischierò nel colpo, intanto io mi nascondo.

#### SCENA VII.

#### Maestro PANICH, e detto.

Pan. Maestro, he rilevato cose, che tu non sai.

Eman. lo più di te, maestro, ho rilevato assai.

Pan. Jacob se n' anderà lontan dall' Inghilterra.

Eman. Ed egli al suo nemico coi versi fa la guerra.

Leggili.

Pan. (Veramente leggere non so molto.) (da se)
Eman. Senti Jacobbe audace Leggili, ch' io ti ascolto.
Pan. Amor... trachet.., i... pareo... segni... di suolo Inglese.
(legge male)

Il suolo delle scarpe condanna del paese.

Eman. No, critica milord.

Pan. lutendo, intendo bene.

Cono...è... cetaro... (come sopra)

Eman. Bosta. Ecco milord, che viene.

Mostrandoli tai versi puoi farlo protettore;

Ma dirgli sopra tutto esser Jacobbe l'autore. (parte)



#### SCENA VIII.

Maestro Panich, e Milord WAMBERT.

Pan. Gielo dirò senz' altro. Mi .. lord... in... cor... te..

Intendo: fa milord ribelle del paese. Nel leggere lo scritto non fondo la mia gloria;

Ma leggo lo stampato, ed ho buona memoria.

Mil. (venendo dalla bottega del librajo) /

Se n'anderà Jacobbe. Se n'anderà il prometto. Lo voglio fuor di Londra di madama a dispetto. Ricusa il mio denaro? Mi fa così gran torto? Lontan da questo suolo deve andar vivo, o morto. Dicolo senza caldo, dicolo allor ch'io penso, Che la ragione in parte abbia frenato il senso.

Egli non viverebbe, se di là prima uscia.

Se a me si presentava in mezzo all'ira mia.

Pa n. Milord, son tre minuti, che aspetto per parlarti.

Mil. Perchè uon avanzarvi?

Pan. Temea di disturbarti.

Batter le mani, e i piedi ti vidi stranamente, Invasa dalle stelle credeva la tua mente.

Lo vedi? In questo foglio per te vi è un complimento; Se leggere lo sai, ne resterai contento.

Mil. Che è questo?

Pan. Un insolente satira a te diretta,

Composta da Jacobbe per far di te vendetta.

Tieni, che te la dono; lo stile suo si sente.

L'ho letta, e l'ho capita prrfettissimamente. (parte)

#### SCENA IX.

#### Molord Wanser sola.

Datire a me? Jacobbe audace a questo segno? Non lo credo. Si poco non temera il mio sdegno. Chi sa, che gl'impostori... Leggasi prima il foglio. Satire a me? Può darsi tanta ignogauza, e orgoglio? (legge piano) Ah scellerato, indegno; così de' pari miei Si parla, e sì cauzona? Anima vil, chi sei? Se a me tu sussi noto... Ma lo saprò, lo giuro, Nel centro della terra da me non sei sicuro. Fosse Jacob? nol credo. Ma di chi sarà l'audace? Fosse monsieur Lorino? ei ne saria capace ... Ma nemmeno: un francese in Londra rifugiato Non può de' cavalieri parlar sì sconsigliato. Ah se egli fosse... chiunque sarà la mano ardita, Pagar la tracotanza dovrà colla sua vita; In ridicolo pormi? smanio, deliro e fremo. Elà. (passando al caffè)

#### SCENA X.

GIOACCHINO, e dello.

Gioac. Dignor.

Mil. Da bere. Porta dell'acqua; io tremo.

(siede sopra una pancu)

Gioac. (va a prender dell'acqua)

#### SCENA XI.

M. SAIXON sulla loggia con Monsieur Louino,

e Rosa che porta un piccolo tavolino, e detto, poi Gioaccuino che torna.

Mad. Qui qui giocar vogliamo. Al fresco, all'aria pura. Ros Stupisco, che vogliate giocar con questa arsura. (le accenna monsieur Lorino)

Lor. Arso non son qual credi, fantesca impertinente. Questi souo denari. (fa vedere la borsa)

Ros. Denari? Allegramente.

Che sì, che l'indovino? Voi avete venduti A un parrucchier due oncie di capelli canuti.

Lor. Fraschettal Custodisco la chioma con tal zelo, Che morirei di fame pria di levarmi un pelo.

Ros. Eppur guadagnereste delli denari assai, Le setole vendeudo ai nostri calzolai.

Lor. Madama, questo e troppo. (qllu Saixon)

Mad.

Affe, non vi e gran me

Mad. Affe, non vi e gran male. Lor. Di setole favella? mi tratta da majale?

Mad. Via via, la sgriderò. Venite qui, giochiamo.

Lor. Eccomi a'cenni vostri. Darò le carte.

Mad.

Alziamo.

(fanno il loro gioco a picchetto)

Mil. L'acqua non viene mui?

Gioa. Eccola qui, signore. (por-

ta un bicchiere di acqua a milord)

Mil. (beve l'acqua)

Mud. Scartate. lo già l'ho fatto. Che bravo giocatore ; Mil. (terminato di bevere, dà la tuzza a Gioacchine une parte, pui si alza)

#### 296 IL FLOSOFO INGLESE

Satire a me? Vedremo s'io scoprirò l'indegno. (passeggia)

Mad. Ehi, milord. (a Lorino, accennando milord)

Lor. É agitato. (alla Saixon)

Mil. Io slogherò il mio sdegno.

(seguita a passeggiare)

Mad. Che sì, ch'egli ha veduta la satira pungente?
(a Lorino)

Lor. Ah, per amor del cielo, di me non dite niente. (alla Saixon)

Mad. Se il sa tutto il prese, inutile è il celarlo.

Lor. Mi pento averlo fatto. Con lui confien negarlo.

Mil. Lorino con madama gioca tranquillamente; Parmi di aver ragione di crederlo innocente,

Mad. Via. presto rispondete. (a Lorino giuocando)

Lor. Sento tremarmi il core . (alla

Salxon, giuocando)

Mil. Madama, la Brinde è in casa! (alla Saixon).

Mad. Nou, signore.

Mil. Poss'io saper doy'e?

Mad. Dirovvelo di botto:

E andata con Jacobbe. Oh, vi ho dato cappotto. (a Lorino, giuocando)

Mil. Con Jacobbe madama? Ah indegni scellerati!
Giuro, se li ritrovo, cadranno ambi svenati.

Colui, che ad onta mia la mia nemica adora,

Essere di quei versi l'autor potrebbe ancora. (da se) c smania;

Mad. Milord, non v'inquietate, se non volete poi, Che facciano i poeti le satire per voi.

Lor. (Zitto per carità.)

Mil. Noti a voi son quei versi,

Che contro a un cavaliere son di veleno aspersi?

Lor. Per carità, madama. (alla Saixon)

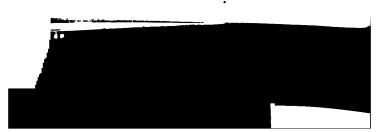

Noti mi son, signore, Mad.

E credo di sapere di lor chi sia l'autore.

Lor. Io men vo. (si alza un poco)

Mad.

State fermo.

Mil.

Ditelo . (alla Saixon)

Lor.

Ah qual disastro. ..

Mil. Ditelo a me, madama.

Mad.

Egli è un filosofastro.

Lar. (Respiro.) (da se)

Mil.

(Ah non v'è dubbio. Jacobbe è l'arrogante. Lotroverò.) Madama. (s' inchina) Mi tremano le piante.

(parte correndo)

#### SCENA XII.

#### M SARXON, e Monsieur Louino.

Crodo, che dal periglio mi abbiate liberato; Ma spiacemi sentire Jacob pregiudicato. Mad. Jacob? Filosofastro a lui dir non iutesi. Emanuel Bluck è tale, colui solo compresi. Più volte con milord parlare io l'ho veduto. A lui mostrati i versi avrà il birbone astuto. Onde, se non gli ha fatti, merita almen per questo. Essere da milord ricompensato, e pesto. Lor. Ma in ogni guisa è male. Tacer voi potevate... Mad. Monsieur Lorin, giochiamo, e più non mi seccs Faccio le carte io. Ho vinto una partita. Lor. La sorte giustamente madama ha favorita. (#

#### SCENA XIII.

Il Sig. SAIXON, BONFIL marinajo, e detti.

Saix. Se il capitan salpava, se fatto avesse vela, (a Bonvil)

Sarebbe assai lontano. Ora vi vuol cautela. Il sol fosco tramonta, il vento si è cangiato; Digli, che nel Tamigi trattengasi ancorato.

Bonv. Fatte le provigioni, ei partirà a drittura;
Siam trenta marinai, che non abbiam paura. (parte)

Saix. È vero, i nostri inglesi son celebri nel nisre, Il vento, e le burrasche non temono affrontare.

Prodigi col non forse da lor si son veduti;

Ma perdonsi talvolta i troppo risoluti.

Noi potism ben le leggi imporre ai capitani:

Von fare a modo loro, noi siam nelle lor mani.

Il negoziar in mare è bel, ma si converte...

Madama col francese, che gioca, e si diverte (guar dando la loggia)

Mad. Ecco un repicco a voi. Marito, glie l'ho dato. Saix. Che cosa?

Mad. Un bel repicco.

Saix. Non altro?

Lor. In l'ho piglinto. Saix. Giocate, se volete, per voi è sempre festa.

Mad. Ho vinto sei partite, (al signor Saixon)
Saixon
Ho altro per la testa.

Mad. Che uom senza maniera! Monsieur Lorin gerbato, Ho vinto tre ghinee.

Lor. Son io lo sfortunato.



#### SCENA XIV.

#### M: di BRINDE, e detti.

Brin. Ah, signore, di voi veniva in traccia appunto; Vi vidi di lontano, accorsi, e vi ho raggiunto. So; che pietade umana su sempre il vostro nume, Nè stimolo bisogna a chi opra per costume. Pur le mie preci aggiungo, signor, per opra tale, Che sorse il nome vostro può rendere immortale. Saix. Dite, madama, dite, andiamo per le corte. Farò quel che potrò.

Mad. (Parlassero più forte.) (ascolta con attenzione quel che dicono nella strada)
Lor. (Giochiam.) (alla Saixon)

Mod. (Zitto.) (a Lorino, seguitando ad ascoltare)

Brin. Signore. Un nome sventurate S'inginria da un milord, e vien perseguitate. Il misero è Jacobbe, che cerca un protettore: Wambert a voi ben noto è il suo persecutore. Saix. Avrà la sua ragione.

Brin. Un pazzo amor l'accende
Per me, che l'abborrisco, e amor da me pretende.
Vede Jacob distinto, lo crede il suo rivale,
È cerca per vendetta di fargli il maggior male.
Parla, minaccia, insulta, per tutto gli fa guerra,
È giura, che lo vuole loutan da questa terra.
Un uom di quella sorte, da voi ben couosciuto,
Si perde ingiustamente, se mancagli un ajuto;
È un cavalier sdegnato, per vana pretendeuza,
Farà su l'innocente valer la prepotenza.

Saix. Odio, aborrisco, e sdegno le prepotenze ardite;

Permetter non bi denuo. Che posso far? seguite. Lor. (Madama...) ( alla Saixon )

Mad. (State zitto.) (come sepra) Se voi nel vostro ttote, Brin.

(al signor Saixon)

Voleste ricovrarlo, gli porterian rispetto.

Fatelo, ve ne prego, cuor generoso, umano... Saix. Madama, non vorreste vi facessi il mezzano! Mad. (Bravo. Ha risposto bene.) Brin. Signor, mi conoscete.

So, che talor parlando, scherzar vi compiacete. Son donna, e sono umana, e son di amor ca pace, Ma l'onestà, e l'onore è il mio nume verace. Tre anni son, ch' io vivo vedova a voi unita. Pubblico al mondo tutto è il tenor di mia vita. Amo le scienze, ed amo, è ver chi le coltiva; Di nozze a me conformi fors' io non sarei schiva.

Ma qual se non vi fosse, con noi starebbe, il giuro, Saix. Madama, vi conosco. Shcerzai, ve l'assicuro. Mad. (Povera semplicetta! starà come un bambino.)

(da se, ascoltando)

Lor. (Madama, non si gioca?) (alla Saixon) Mad. (Zitto, monsieur Lorino. (a

Lorino )

Brin. Dunque, che risolvete?

Saix. Non so, vi è dell'impegno.

Brin. Credetemi, Jacobbe di protezione è degno. Alfin, che può temersi dal cavaliere irato, Che l'ha senza ragione finor perseguitato? In Londra i mercatanti son del governo in stima; Non lascian, che dal grande il misero si opprima: Si venera, e si apprezza il nome vostro, e passa Per un de primi nomi nella camera bassa.

Non si farà un affronto a un uom, che più di cento



Voti dispone, e guida ei sol nel parlamento. Lode ne avrete, e pregio: che alsu giustizia è quella, Che a pro di un infelice vi stimola, ed appella. Un filosofo saggio, un uom, che tanto vale, Che a tutti fa del bene, che a niun sa far del male. Un uom di se contento, che sprezza i beni, e l'oro, Che sol nella virtude ridotto ha il suo tesoro; Che vive parcamente in bassa condizione. Perchè non sa valersi di falsa adulazione. Questa è beu opra degna, signor, del vostro core, Serbategli la vita, serbategli l'onore: L'uno, e l'altra s'insidia dal suo nemico fiero: Difenderlo, salvarlo potete, ed io lo spero. Fatelo, generoso, con viscere di amore, Muovasi a compassione il vostro amabil core. Usate a pro di lui la caritade, il zelo, E certa vi promette la ricompesa il cielo.

Mad. (Non sa parlar, meschina! Sentiam cosa risponde.)
Saix. (Facciasi il ben se giova:) Jacob dove si asconde?
Brin. Ei sara qui a momenti. Lo disse, ed io l'aspetto.
Saix. Venga pur, ricovrarlo, difenderlo prometto.
Mad. Piano, signor marito, che cosa è questo imbroglio?

Jacobbe in casa nostra? In casa non lo voglio. Brin. Oime!

Saix. Come ci entrate? Sono il padron sol io.

Mad. Non ci verrà, lo giuro.

Saix. Si, ch' egli venga, addio.

(alla Brinde, ed entra in casa)

Mad. Vo' discorrerne meglio. La vogliam veder bella. (parte)

Brin. Può esser più indiscreta colei con sua sorella?

Lor. Oh maledetto il punto, che jo venni, ed lio giocato!

Con questa bella grazia mi ha vinto, e mi ha piantuto.

(parte)

#### SCENA XV.

#### M. di BRINDE sola.

Ecco un novello scoglio al misero infelice;
Contro di lui congiura sempre la sorte ultrice.
Se la germana mia persiste a non volere,
Jacob restar dovrebbe con onta, e dispiacere.
Ed ei, che è per natura civile, e delicato...
Eccolo; in ogni guisa dev' esser ricovrato.

#### SCENA XVI.

#### JACOBBE Monduil, e detta.

Jac. So, che milord mi cerca, detto me l'ha più d'uno.

Madama, lo vedeste?

Brin. Qui non si è viste alcuno:

Però non vi consiglio attenderlo per via; So anch' io, che vi cercava, che fremere s' udia. Il ciel vi ha provveduto di asilo, e protettore, Entrate in quella casa.

Jac. Madama, il vostro onore.

Brin. Saixon, ch'è mio cognato, per voi così dispone.

Jac. Il mondo non appaga si dehole ragione.

Brin. Temete di milord? Saixon vi sarà scudo.

Jac. Affronterei milord armato a petto ignudo:

Minacce non pavento. Per lui non mi confondo.

Minacce non pavento. Per lui non mi confondo. Quel, che timor mi reca, non è la morte, è il mondo. Niun crederà, madama, ch'io sia nel vostro tetto Per altro ricovrato, che per ragion d'affetto. Milord con più fermezza ai chiamerebbe offeso; L'onor di me, di voi non anderebbe illeso.



Può ben vostro cognato aver pietà di me : Ma avvezzo a pensar bene il popolo non è. Si mormora pur troppo a torto, a discrezione: Pensate, se vi sosse un'ombra di ragione. Voi stessa esaminate, no, non vi aduli il cuore:. Quel, che per me vi sprona, uon è virtude, è amore. Poc'anzi di attrazione interpetrai la tesi. Più assai, che non diceste, a mio rossore intesi. Mi onora il vostro affetto, di tanto io non son degno; Ingrato, non rispondo di amore al dolce impegno. Solo desio, madama, che quanto più mi amate, Sollecita, e gelosa dell'onor mio voi siste. Entrar fra quelle mura non deggio ad ogni costo. Prima di porvi il piede io morirò più tosto. Deh non abbiate a sdegno questi miei detti amari : Amatemi, ma sia l'amor da vostra pari. Brin. Ah, Jacobbe, il confesso, per voi, per me arrossisco. Sdegnate il mio soccorso? lo taccio, e vi ubbidisco. Parto di dolor piena. Non so quel che mi dica. Ah vi difenda il cielo, il ciel vi benedica. in casa piangendo)

#### SCENA XVII.

#### IACOBBE Monduil solo.

Misera! compatisco in lei l'amor, la pena;
Mirarla bramerei tranquilla e più serona;
Ma se per me l'affanna barbaro duolo, e rio,
Calmisi il di lei cuore, ma non si turbi il mio. (va
a seder sopra una panca del librajo)
Da me che vorrà mai milord, che mi rintraccia?
Perchè si stranamente l'ira dimostra in faccia?

#### 304 IL FILOSOFO INGLESE

La carta, che io gli offersi, dovca disingatinarlo, Il deuer rimandato potea forse irritarlo?

#### SCENA XVIII.

#### Milord WAMBERT, e detto.

Mil. Ludegno. (scoprendolo dopo qualche momento)

Jac. A me, signore? (si alza)

Mil. A te, lingua mendace.

Jac. Voi mi scandalizzate.

Mil. Pertido.

Jac. Ancora?

Audace. Parti di Londra tosto. L'imbarco è preparato,

O al bordo della nave ti fo condur legato.

Jac. Farmi condur legato! La cosa è un poco strana;

Le mercanzie si legano, s'imballano in dogana.

Mil. Anima vil , tu scherzi ?

Jac. Par che voi pur scherziate.

Mil. Non provocarmi, indegno.

Jac. Perchè vi riscaldate?

Mil. Quel sorriso mendace mi provoca a dispetto.

Jac. M'odiate, m'insultate: io vi amo, e vi rispetto.

Jac. Signore, non è ver, lo protosto.

Mil. Persido, una mentita? (mette mano alla spada)

Jac. (Si alza furiosamente, e con intrepidezza, get-

tando via il suo bastone)

Olà, che ardire è questo?

Mira il ciel, che ti vede. A te con mano ardità,

Barbaro, non si aspetta togliere altrui la vita.

Sai, chi ti vedi innanzi? Un nomo, una creatura,

Ch'è del supremo nume miracolo, e fattura;

The uom, che qual tu sei, vive soggetto al cielo, Che spirito immortale rinchiude in aman velo, Su cui l'arbitrio solo ha quel che l'ha creato, E in terra l'hanno i regi, cui tal potere è dato. Chi sei tu, che presumi di usar meco lo sdegno? Sei tal, che per la colpa sei della vita indegno. Vuoi tu ferirmi, audace? vuoi bere il sangue mio? Eccoti il petto inerme, ecco te l'ofiro anch' io. Strano sarà, che in Londra un uom cotanto ardisca; Esclamano le leggi, che ogni uccisor perisca. E se morir non temi, pur ch' io cada svenato, Ferisci questo seno, carnefice spietato. Come! tu tremi? abbassi per non mirarmi il ciglio? Vergognati, paventa per te maggior periglio. Temi, che ad egual colpo ti renda il ciel soggetto; Ma non avrai, crudele, la mia costauza în petto. (Basta così, mi sembra il misero atterrito. Troppo dissi. L'ossesi, quasi ne son pentito.) (si accosta, gli prende la mnno, glie la bacis umilmente, e parte senz'altro dire, entrando nella bottega del librajo.

Mil. (osserva un poco Jacobbe, e mostrandosi compunto, parte anch' esso senza parlare)

FINE DELL'ATTO QUARTO.

## ATTO QUINTO

#### SCENA PRIMA.

#### NOTTE

BIRONE dalla interno della bottega viene accendendo i lumi, e GIOACCHINO con lume spento dalla sua bottega.

Gioa. L'ammi il piacer, Birone, accendi questo lume. Bir Eccomi, volentieri l'acceudo per costume. Per altro, se di giorno vengono pochi a spendere, La sera molto meno si può sperar di vendere. Gioa. Da noi frutta la sera più assai del chiaro giorno, La notte abbiamo pieno di dentro, e qui d' intorno. Bir. Utili in fatti siete voi altri alle persone; Fanno con poca spesa la lor conversazione. Parlano se ne han voglia, bevon se hanno sete; Stanno a sedere, e pagano pochissime monete. Gioa. Aggingni, che taluno più franco e più valente Ha la bontà di bere, e di non pagar niente. Bir. A certi anch' io talvolta dei libii venderò. Che, quando gli avro letti, dicon, gli pagherò: Ma perche legger essi non san poco, ne assai. Mantengon la parola, e non li pagan mai. Gion. Per tutto si riucontra tai casi, e tai costumi. Piron, la buona sera. Vado a accendere i lumi. (enrella sua bottega, ed accende tutti i lumi, che no nella medesima. Birone va nella sua



# A TTO QUINTO

M. SAIXON, & Mousicur Lonino. Fisce di casa, e si avvia alla bollegi Madama. (seguitandola, e oferendole il bracci Lor. Mad. Lor.

Mad. Ho altro per il capo, se volete.

Madama a cammine Mad. Per causa di Jacobhe magama, cosa avolta, che Sairen, maltr Questa è la Primo volta, che Saixon mi ha Questa e la Prama votta, une carron ma luia pari? Dirmi che il bastonas I che il bastonas I che il bon Minacce a una mia parti pirmi, chi lo manno inna mannina bastone? L'affronto è Most ratmi ancine is vastone: Lauroato Monsieur vostro marito alzo danque Madama, cosa aver

Mon l'alzo l'ha mostrato dam

Lor. Madama è compinissima in Ma vincere, e lasciarni...

Lor. Imponete Son qui.

Una satira voglio cor Fra gli altri sentim

Contro la propria

Lor. Dunque le m

Me voglio de Monsienr L Lor.

1

ŧ i Cadesse la minaccia sul fil de'lombi miei. Mad. Non si saprà.

Lor. Badate.

Mad. Scrivete con del fuoco.

Mi scorderò per questo le tre ghince del gioco.

Lor. A tanta gentilezza non posso dir di no.

(Tre ghince risparmiate, e poi profitterò.) da se) Un solito prodigio farò colla mia mente; Vado a compor la dentro estemporaneamente. (entra nella bottega del caffe)

#### SCENA III.

#### M. SAIXUN, poi GIOACCHINO.

Mad. Bastami poter dire: l'affronto è vendicato.

Che importa se costui fosse auche bastonato?

Spiacemi rester sola. Rosa. (chiama) Non sente. Rosa.

Gioacchino. (chiama)

Gioac, Mia signora.

Mad. Vien qui, chiamami Rosa.

Givac. Vi servo. (va a picchiare)

#### SCENA IV.

Rosa sulla loggia, e detti.

Ros. Chi è, che picchia?

Gioac. Ascoltani, son io.
Ros. Ora le scale scendo. Vengo, Gioacchino mio.

Mad. Viene? (a Gioacchino)

Gioac. Signora st. (Discende allegramente.
Suppone ch'io la cerchi, e non l'ho nè auche iu mente.)

(da se, e si accosta alla bottega)



Ros. Eccomi. Chi mi vuole? Gioacchino, dove sei? Gion. Da me non sei cercata, Ros. Dunque da chi? Gioa. Da lei. (accenna la Saixon, ed entra in bottega) Ros. (Affe, se lo sapea, non ci venia per ora. (da se) Mad. lo son, che la domanda. Favorisca, signora. (ironica) Ros. Eccomi. (È pur graziosa!) (si accosta) Siedi vicino a me. Ros. Vuol farmi quest' onore? (siede) Mad. Sì, perchè altri non c'è. Ros. (Miracolo, che è sola!) (da se) Saixon, che fa? Mad. Le robbe Ros. Dispone di due stanze per alloggiar Jacobbe. Mad. Jacobbe in quella casa? L'avete pur sentito. Ros. Mad. Ad outa min? Sta volta vuol farla da marito. Ros. Mad. Ghe dici tu, ignorante? che da marito? che? Prenda Jacobbe in casa; l'avrà da far con me. Ros. (Che bestin!) (da se) Cosa dici? Mad. Nulla . Ros. Si, baccellona, Mad. Sarai di non tenere tu pur dalla padrona? Ros. Essere indifferente soglio io per ordinario; Ma tengo questo volta da chi mi dà il salario. Mad. Chi ti paga? Il padrone. Ros.

Ros. Mi deste una gonnella, che usaste da fanciulla.

Mad.

Ed io uon ti do nulla?

#### II FILOSOFO INGLESE

.Mad. Via, in mezzo della strada scorgere mi farai?
Ros. Quando non son cercata, per me non parlo mai.

#### SCENA V.

Monsieur Lourno dal casse con un foglio in mano, e dette.

Lor. Eccovi quattro versi, che vagliono un tesoro.

(La serva!) piano alla Saixon, ritirando il foglio)

Mad. (Non temete, ella è una pocca d oro.)

piano a Lorino)

A me. (gli chiede il foglio)

Lor. Migliori versi non feci in vita mia. (piano alla Saixon, dandogli il foglio)

Mad. A Saixon questi versi reca per parte mia. (dd il foglio a Rosa)

Lor. (Madama . . . )

Mad . (Non temete.)

Lor. Ragazza, io non gli ho fatti.
Ros. lo servo la padrona. Voi siete il re de' matti,

(parte, ed entra in casa)

#### SCENA VI.

M. SAIXON, e Monsieur Lorino.

Lor. Ma leggeteli almeno.

Mad. Si sì, li leggerò.

Una copia ne avrete.

Lor. La niala copia io l'ho.

Eccola; favorite sentir, che stile è questo. Trovate chi, qual' io, sappia far bene, e presto. (le

dà un altro fog'io)

Mad. (legge)

Uomo non è, che piaccia, non è condiscendente Marito, che minuccia la moglie impertinente.

A me?

Mad. Nel sar la rima, trovato ho un po' d'impaccio.

Lor. Ed io, per sar la rima, vi dico un asinaccio.

(legge)

Quando la moglie tuona, si va per altra strada; È vil chi la bastona, è un uom chi non le bada.

. Blad. Eh! che ne dite?

Lor. Bello, bel sentimento invero!

A donna non si hada? Bellissimo è il pensiero:
Pria soffrirei le busse, ch'esser non ascoltata.
Saixon mi offese, è vero, ma almen mi son sfogata.
Se meglio non sapete difendere i mici torti,
Andate alla malora, che il diavolo vi purti. (parte)

#### SCENA VII.

#### Monsieur Louino solo.

Ecco ricompensati con sprezzo i versi miei,

Ma le ghinee non pago, non torno da colei.

Per me non vi è fortuna in questo suolo inglese.

Voglio imbarcarmi adesso, voglio cambiar pagse.

Ma vo' dunque vado cambiar la professione,

Le satire acquistata non mi han riputazione.

Pavento nuovi guai: tornar voglio a Parigi.

Tosto per imbarcarmi vo' correre al Tamigi.

Ma perchè non si offenda dai tristi la mia gloria,

Vo' prima di partire lasciare una memoria. (parte)

#### SCENA VIII.

#### Il Sig. SAIXON, poi BIRONE.

Saix. Mia moglie a non budarle con questi versi insegn Tanocca, non le bado, e poi meco si sdegna.

È pazza. Ehi dal librajo. (alla bottega di librajo)
Bir. Signor, che mi comande!

Saix. Dov'è Jacob? si sa?

Bir. Chi è, che lo domanda?

Saix. Son io.

Bir. Se siete voi, potete andar la dentro.

Milord morto lo vuole,

Saix. Di milord non pavento.

(entra nella bottega del librajo con Birone)

#### SCENA IX.

#### M. di BRINDE sulla loggia.

Non vedesi Jacobbe, che mai sara di lui?

Qual son per sua cagione inquieta unqua non fai.

Posso cangiar la brama, posso frenar l'amore,

Ma dileguar dal seno non posso il mio timore.

Mi pesa, e mi addolora l'essere di lui priva;

Almen per mio conforto resti Jacobbe, e viva.



#### SCENA X

## Milord Wanbert dalla parte del casse, e detta.

Mil. Quanti pensieri in mente! quanti rimorsi al core! Brin (Milord giunge opportunol. Gli parlerò.) Signore. Mil. Madama. (inchinandosi)

Brin. Bramerei, se lice, ragionarvi.

Mil Eccomi a'cenni vostri. (vuole avaicinarsi verso la casa)

Brin. Non voglio incomodarvi.

Verrò, se mi attendete, io stessa iu su la strada.

(entra)

Mil. Capisco. La Brinde non vuol che in casa io vada.

Qual nuovo pensamento le cade in fantasia?

Son fuori di me stesso, non so dove mi sia.

L'attenderò.

#### SCENA' XI.

# Milord Wambert, e M. di Erinde dalla sua casa.

Brin. Signore, eccovi a voi dinante.

Quella di cui diceste poc'anzi essere amante.

Se ciò fia ver, son pronta...

Mil. Madama, permettete.

(passa alla sinistra con un complimento)

Brin. Milord, troppo gentile. (con una riverenza)

Mil. Fo il mio dover. Sedete.

(siedono su due scanni) Brin. lo vi dicea...

#### 3.4 IL FILOSOFO INGLESE

Mil. Che pronta siete a gradir l'affetto...

Brin. Tutto, milord, direvvi, se aspetterete.

Mil. Aspetto.

Brin. Veggo per mia cagione un innocente oppresso.

Jacobbe è un nomo dotto; lo stimo, io lo confesso
E confessar volcudo tutto il mio cuore appieno,
Eguale alla mia stima è l'amor mio non meno.
Strano non è, che il merto mi abbia ferito il petto.

Mil. Concludasi, madama.

Brin. Se aspetterete...

Mil. Aspetto.

Brin Strano non è, ch' io l'ami questo felice ingegno,
Ma l'amor mio non passa della ragione il segno.
Non vo' colla mia mano, non vo coll'amor mio,
Precipitare un uomo saggio, discreto, e pio.
Al regno d'tughilterra io sarò debitrice,
S'ei parte per me sola dall'isola felice'>
E se per me l'opprime di una vendetta il pondo,
lo son la debitrice della sua vita al mondo.
Milord, che d'ira acceso più che diamore ha il seno,
Lontan vuol ch'egli vada dall'anglico terreno.
Milord di cui non vidi un'anima più ardita,
Minaccia, s'ei nou parte, di togliergli la vita.

Amor ciò non risveglia, ma provoca il dispetto...

Mil. Dunque mi odiate. (altiero)

Brin. Aspetti chi vuol saperlo.

Mil. Aspetto.

Brin. Signor, che da Jacobbe, che da me si pretende?

Oltre al confin del giusto vostro voler si esteude;

Ma prevaler se deve l'ardir, la prepotenza,
lu noi ritroverete rispetto ed ubbidienza.

Jacob non sarà mio, di ciò ve ne assicuro,
Non sarò di Jacobbe, a tutti i numi il giuro.

Bastavi aucor? Non basta: deggio esser vostra, è vero?



Lo sarò, della mano vi concedo l'impero; Ma il cuor se pretendete, voi lo sperate invano, (si alza)

Non merita il mio cuore un barbaro inumano. Di nozze dispettose, signor, se siete vago, Eccovi la mia destra, sposatemi, vi appago. Ssogate dell'orgoglio l'irascibile foco, Se vostra mi volete, vostra sarò per poco. Se a forza strascinata vedrommi al vostro letto. Mi ucciderà, lo spero, la peua, ed il dispetto: E se natura ingrata mi riserbasse in vita, Milord, son nata inglese, son di alma forte, e ardita. So la via di sottrarmi. Basta, voi m'intendete. Pensateci. Son vostra, se tal mi pretendete.

Mil. Madama . . .

#### SCENA XII.

Il Sig. Saixon dalla bottega del librajo, e detti, poi Birone.

i Jacobbe non dassi un uom simile, Saix. (alla Brinde)

Saggio, discreto, onesto, giusto, prudente, umile. La casa gli offerisco, ei franco la ricusa. E di milord lo sdegno è l'unica sua scusa. Milord, mi conoscete, io francamente parlo, Jacobbe è un nom da bene. Mi preme di salvarlo. Giustizia mi facea raccorlo nel mio tetto; Ei degli insulti ad onta per voi serba il rispetto; Ma ovunque egli sen vada, ovunque egli seu stia, Jacob, ve lo pretesto, Jacobbe è cosa mia. Merita ben, che voi cambiate iu sen lo sdeguo, Che abbiate maggior stima di un uom ch'è di amor degno-

#### 316 IL FILOSOFO INGLESE

Dovreste far con esso, quello che ho fatto anch'io. Cento ghinee gli ho date or con un foglio raio. Se amor vi da molestia, spiegatevi con lei: Se io fossi innamorato, almen così farei. Amore in vita mia però non mi diè pena. Milord, ci siamo intesi. Madama, io vado a cena. (entra in vasa)

Mil. Elii. (alla bottega del librajo)

Bir. Signor.

Mil. Di a Jacobbe, che venga qui.

Bir. Signore...

(con timidezza)

Brin. Ditegli, ch'egli venga; non abbia alcun tiznore.
(Birone parte)

Milord, nel vostro cuore, che dice ora l'affetto?

Mil. Nol so.

Brin. Saper vorrei.

Mil. Se aspetterete...

Brin. Aspetto.

Mil. (va a sedere sopra una panca)

Brin. (Ah voglia il ciel che in lui cambisi il rio consiglio, La pace a noi si renda, e tronchisi il periglio.) (da se, e siede)



#### SCENA XIII.

hoss sulla loggia con due lumi di cera custoditi dal vetro, e con un servitore, col quale vanno preparando una tavola per la cena al signor Saixon, e detti.

Ros. Presto, qui si prepari per il padrone il desco.

A cena vuole andare, e vuol mangiare al fresco.

(preparando la tavola)

Brin. Tarda Jacobbe ancora? Lo avran pure avvisato. (da se)

Ros. Dite al padron che venga, che tutto è preparato.

(il servitore parte)

Questo arrostito bove, questo bodin inglese,

Son le vivande eterne, che si usano in pacse.

Stupisco, che il padrone non se ne stufi mai;

Me s'egli mangia poco, il ber gli piace assai. (parte)

#### SCENA XIV.

M, di Brinde, Milord WAMBERT, poi BIRONE.

Brin. Birone. (chiama)

Bir. Mia signora.

Brin. Di a Jacob, che si aspetta.

Bir. Ora glie lo dirò.

Mil. (Madama ha una gran fretta .) (da se)



#### SCENA XV:

Il sig. SAIXON sulla loggia col servitore che serve a tavola, e detti.

Saix. On qui con questo fresco stasera mi consolo. Sto ben quando la moglie mi lascia mangiar solo. E meco indiavolata. Qui non dovria venire. Milord, cognata mia, volete favorire?

Mil (si cava il cappello senza parlare)

Briu. Al vostro dolce invito, siguor, sono obbligata.

#### SCENA XVI.

M. SAIXON sulla loggia, e detti.

Mad. In pubblico si cena? Che novità sguajata?
Saix. (Eccola qui.) (da se)
Mad. E a quest' ora?

wan. Eaquest: oraș

Saix. Un tondo anche per le.

Mad. Scoperti, ed a quest'ora sol cenano i plebei.
Pure sarò forzata mangiar per la paura,
Che non facessi poi patir la creatura. (il servitore
dà una sedia a madama Saixon, e le porta l'occorrente)



### SCENA XVII.

JACOBBE dal librajo, e desti, poi GIOACCHINO.

Jac. Eccomi, chi mi cerca?

Brin.

Milord è che vi vaole:

(si alza)

Jac. Signor, sono da voi.

Mil.

Mil. Brevissime parole.

Di questi versi indegni siete l'autor creduto.

Scolpatevi. (gli dà il foglio con i versi scritti con-

tro di lui)

Saix. Milord, io bevo, e vi seluto.

Mil. (si cava il cappello)

Jac. (legge piano i versi).

Brin Stelle, che sath mai!

Jac. Signor, is vi assistaro,

Che tai versi non feei...

Mil. Giuratelo .

Jac. Lo ziero

Jac.
Lo giaro,

Saix. Che ha Jacob, che mi pare turbato più che makt. Jac. Autor di versi indegni presso milord passai...

Saix. In materia di versi auch'io son fersunate; In grazia di madama son stato regalato. (fa nudo-

re un foglio)
Volete divertirvi? or ve li mandero...

Mad. Non vo'che li mandiate.

Saix. Ed io li getterd;

(getta il foglio nella strada)

Jac. (lo va a raccogliere, e lo porte a milord)

Mad. Vedrete dei spropositi scritti da un babbuino; Basta dir, che di quelli è autor monsieur Lorino.

Mil. Lorino autor di questi? (a madama Saixon)

#### IL FILOSOFO INGLESE

Mad. Gli ha fatti, non è un'ora.

Mil. Dunque l'autor Lorino è di quegli altri ancora,

Date quel foglio a me. (a Jac.) Confronta in eccellenza.

Brin Auche in ciò di Jacob è nota l'innocenza.

Chi mai potè accusarlo di critico insolente?

Mil Attendete. Gioacchino. (chiama accostandosi al

caffè)
Brin. Che mai gli cade in mente?

a Jacobbe )

320

Jac. Si vedrh.

Gioac. Che comanda?

Mil. Panich si è qui veduto?

Gione. Egli è per l'altra parte questa sera venuto.

Mil. Venge qui?

Gioac. Sta trattando delle faceende sue

Col vecchio Emanuelle.

Mil. Vengano tutti e due...
Madama, non diceste, che questi versi arditi

Da un vil filosofastro furone parteriti?

( n M. Suisson)

Di chi parlaste allora?

Mad. Di quelle rime belle
L'autore, io mi credea, che fosse Emanuelle,

Mil. Si sentish.

Brin. Jacobbe, che vi predice il cuore?

Jac. Che tutto sarà salvo, se salvo fia l'ouore.

Mud. lo bevo alla salute di quei, che nel paese,

Diranno un po di bene del filosofo Inglese,

Jac Madama assai m'onora.

#### SCENA XVIII.

· E MANUEL Bluk, e Maestro Panicu dal caffè coi loro mantelli, e detti, poi Gioacchino.

Eccomi, chi mi chiama? Eman. Pan. Venga qui, se vi è alcuno che favellarci brama. Mil. Si, vi verrò io stesso. Chi disse a te, impostore, Che di tai versi indegni, Jacob fosse l'autore? (a maestro Panich)

Pan. Milord, tu sei un graud' uomo. Ora mi piaci più. Mi piaci, che principi a ragionar col tu.

Eman. (Zitto. Non dir che io ...) (piano a Panich) Mil. Rispondimi a dovere.

Pan. Risponderò. Quel foglio lasciami un po vedere. Laric ... Tanai ... ghitton ... son tutte cose belle! Jacobbe n'è l'autore. L'ha detto Emanuelle.

Mad. Emanuel sapeva, ch' erano di Lorino.

lo finsi per ischerzo, ma quegli è un malandrino. Eman. (si va toccando la barba senza parlare) Mil. Torbida geute indegna ... Ma il persido Lorino. Dove sarà?

Mad.

Colui si ha da punir.

Mil. Gioacchino.(chiama)

Gioac. Signore.

Mil. Hai tu veduto monsieur Lorino?

Gioac.

E prima di partire lasciate ha queste carte. Tutti son fogli eguali, pregommi dispensarli,

È venderli per poco, piuttosto che donarli.

Mad. Sentiam.

Saix. Cariosità!

> Tom. XXI.

Mil.

Parti dunque il francese? (a

Gioacchino)

Gioac. L'intesi contrattare del nodo, e delle spese. (parte)

Mil. (legge) Parto, perche non ha la poesia buon lume, Dove la serietà trionfa nel costume.

Andrò dove si ammette la satira più fina, Andrò... va' pur la dove il diavol ti destina.

Odiansi in lughilterra i pessimi scrittori.

A voi ora mi volgo ridicoli impostori. (a Emassuel, e Panich)

Eman. (col suo mantello si capre fino agli occhi)
Mil. E tu, che di tua bocca meco mentire ardisti. (a
Panich)

Anuna scellerata, pessimo fra i più tristi.

Pan. (anch' egli osservando Emunuelle si copre col mantello)

Mil. Copritevi la faccia col manto, o colla mano, Siete già conosciuti, ed il coprirvi è vano. lo ste so coi rittatti vo' far di voi pulva. L'effigie, ed il costume per l'auglico paese; Ed invegnare altrui, col vostro indegno escupio, Sotto le spuglie amili come si asconda un empio) Brin. Perfidi, scellerati.

Jac. Alue mendaci, e nete.

Saix. Che bravo calzolaro?

Mad. Che perfido argentiere!

Eman. (fa cenno a maestro Punich di andar viu)

Pan. (si scioglie il ferrajola per parlare) Eman. (gli fu cenno di stare zitto, e parte) Pan. (torna a inferrajolarsi) e indi parte)



#### SCENA XIX.

M. d. Brinde, Milord Wambert, Jacobbe Monduil, M. Saixon, il Sig. Saixon.

Brin. Il rossor gli confonde.

Jac. Non san che replicare.

Mad. Son furbi .

Saix. Son bricconi.

Mil. Io li farò esiliare.

Jac. Signor, sperar mi fate, che iendermi gincondo
Possa il perdono vostro? (a milord Wambert)
Mil.

Per or non vi rispondo.

Madama, io deggio a voi una risposta certa; Lo stil con cui parlaste odio da me nou merta. Colpa è del mio destino, se me voi non amate; Non voglio violentarvi, in libertà restate.

Torno ad aver per voi, tratto dal sen l'affetto, Come risolsi un tempo, la stima, ed il rispetto.

Brin Meno da un cuor gentife sperar non si potea: Signor, se egli vi offese, dunque son io la rea. (accennando Jacobbe)

Attende anch'ei da voi una risposta onesta, Che l'animi, e il consoli.

Mil. La sua risposta è questa. (porge una earta a Jacobbe, e parte)

Saix Mangiato ho a sufficienza; non voglio mangiar frutti. (parte)

Mad. Anch' io sto ben così. La buona sera a tutti.

(parte)

( parte )

## SCENA XX.

JACOBBE Monduil, e M. di Bainde.

Brin. Che sara mai, Jacobbe! Jac. Oh provvidenza eterna. Che il mondo, e gli elementi, e gli animi governa! Milord con questa carta vuol dir, che mi perdona. Se colla firma sua mille ghince mi dona, Queste accettare non sdegno, queste, che in guisa atrana, Mi vengono offerite dalla pietade umana. Brin. Io, che sarò per voi, anima invitta, e forte? Jac. Basta non mi obblighiate ad esservi consorte. Brin. Sì, di uon esser vostra preso hoil più forte impegno. Milord, or ch'è un eroe, di tal rispetto è degno. Ma se di voi, Jacobbe, la mano esser non puote. Vostro sarà il mio cuore, e vostra la mia dote. Di quel, che sopravanza al mio mantenimento. A voi di donazione vo'a far un istrumento. Jac. No, madama, fermate. A me non si compete ... Brin. Voglio così, lo voglio e a me non si ripete. Gradite un innocente atto dell'amor mio: Di amor più non si parli; più non ci penso. Addio.

## SCENA ULTIMA.

# JACOBBE Monduil solo.

Dolce filosofia, mio nume, e mio conforto, Sei tu l'unica stella, che mi ha guidato al porto. Misero me! se scosso delle passioni il freno, Mi fossi abbandonato ai loro moti appieno,



L' ira potea condurmi de' precipizi al segno;
Questo de' miei nemici era il più forte impegno.

L' arte di rovinare un uom senza delitto,

È renderlo coi torti ingiustamente afflitto;

E far, che i suoi disastri gli tolgan l'intelletto,

E perda per miseria la fede, e il buon concetto.

Non così avviene a quelli, che in mezzo alle sventure,

A fronte agli inimici, sono anime sicure.

Trattano gl'insolenti con saggia indifferenza,

In guardia mantenendo l'onore, e l'innocenza.

Ecco lo stil che giova; ecco lo stil, che apprese,

Per reggere se stesso un filosofo inglese.

Se agli uomini ben nati grata lezione è questa,

Le voci applaudiranno, le mani faran festa.

FINE DEL TOMO VIGESIMO PRIMO.

# INDICE

| L' Avaro            |      |
|---------------------|------|
| Il Geloso avato     | 41   |
| La buona Madre      | ı 3g |
| Il Filosofo inglese | 231  |





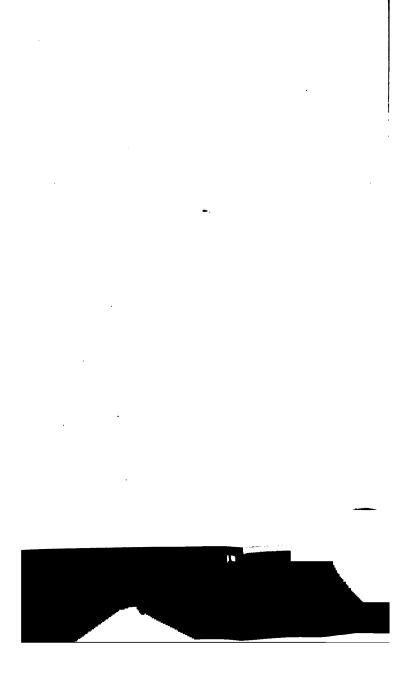



• •



.

.